#### 1. Introduzione

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase progettuale (CSP) in conformità alle disposizioni dell'articolo 91 comma 1 del D. Lgs. 81/08

Esso rappresenta il documento progettuale della sicurezza nel cantiere individuato ovvero, il documento nel quale il CSP ha individuato, analizzato e valutato tutti gli elementi che possono influire sulla salute e sicurezza dei lavoratori prima dell'inizio dei lavori per l'opera oggetto di realizzazione.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento contiene tutte le informazioni, le valutazioni e le misure richieste per legge o ritenute necessarie dal CSP per assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel cantiere in oggetto. Esso è il risultato delle scelte progettuali ed organizzative attuate in conformità alle prescrizioni dell'articolo 100 D. Lgs. 81/08

Il presente Piano contiene pertanto l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei singoli rischi e di tutti gli elementi richiesti per legge, con l'indicazione delle conseguenti procedure, degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, con particolare riferimento alla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o di lavoratori autonomi.

Contiene inoltre la stima dei costi della sicurezza, effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 100 comma 1 e dell'allegato XV D. Lgs. 81/08, e il cronoprogramma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata.

Per facilità di riferimento e lettura, il piano è stato suddiviso in capitoli e paragrafi seguendo le prescrizioni di cui agli articoli succitati del D. Lgs. 81/08, nell'ambito di una parte generale comune a tutti i cantieri, e una parte specifica per i singoli interventi.

#### CONTENUTI

1. Individuazione dei soggetti ( punto 2.1.2 b )

# Singoli Interventi

2 . Identificazione e descrizione dell'opera (punto 2.1.2 a)

3. Valutazione rischi cantiere ( punto 2.1.2 c )

4. Modalità gestione area di cantiere (punto 2.1.2 d 1)

5. Modalità organizzazione di cantiere (punto 2.1.2 d 2)

6. Modalità per l'esecuzione delle lavorazioni (punto 2.1.2 d 3)

7. Modalità gestione interferenze (punto 2.1.2 e)

# Parte generale

8. Misure di coordinamento per uso comune ( punto 2.1.2 f )

| 9. Modalità organizzative del coordinamento | ( punto 2.1.2 g )   |
|---------------------------------------------|---------------------|
| 10. Gestione emergenze                      | ( punto 2.1.2 h )   |
| 11. Modalità gestione attrezzature          | ( punto 2.1.2 d 3 ) |
| 12. Modalità gestione macchinari            | ( punto 2.1.2 d 3 ) |
| 13.Modalità gestione sostanze               | ( punto 2.1.2 d 3 ) |
| <u>Dati interventi</u>                      |                     |
| Cronoprogramma                              | ( punto 2.1.2 i )   |
| Stima dei costi della sicurezza             | ( punto 2.1.2 l )   |

#### 1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI

# Committente

Comune di Torino

Responsabile dei lavori

Arch dario Sardi

Coordinatore in fase di progettazione

Ing. Alberto Vespa

Coordinatore in fase di esecuzione

### **Progettisti**

Ing. Alberto Vespa Geom. Luigi Chiauzzi

#### Documentazione da tenere in cantiere

Nell'esecuzione dei lavori verificare l'elenco della documentazione da tenere in cantiere:

denuncia di nuovo lavoro all'Inail

elenco dei dipendenti presenti in cantiere:

copia della iscrizione alla CCIAA (visura camerale);

copia di eventuali deleghe in materia di sicurezza sul lavoro conferita a terzi dal titolare della ditta;

copia dei contratti di subappalto in corso d'opera;

nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

nomina del Medico Competente

piano di sorveglianza sanitario

attestazione sopralluoghi effettuati dal medico competente

nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

nomina del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

piano di sicurezza e coordinamento

piano operativo di sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato,

rapporto di valutazione dell'esposizione personale dei lavoratori al rumore

attestati di formazione sulla sicurezza

attestati di formazione sulla gestione emergenze

attestati addestramento uso DPI di III categoria

notifica preliminare all'ASL effettuata, prima dell'inizio dei lavori,

registro infortuni

estratto del libro unico del lavoro

copia della richiesta di verifica all'ARPA in seguito al trasferimento degli apparecchi di sollevamento;

libretto di omologazione rilasciato dalSPESL o ENPI per apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg e ad azionamento motorizzato

dichiarazione di corretta installazione di apparecchi di sollevamento sul luogo di lavoro

dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di messa a terra rilasciata dall'installatore, che equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto. Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro deve inviare la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ARPA territorialmente competenti.

copia della segnalazione all'esercente linee elettriche di esecuzione lavori a distanza inferiore a 5 mt. dalle suddette linee

numero malattie professionali già denunciate dalla ditta;

registro lavoratori esposti al rischio amianto

vaccinazioni antitetaniche dei dipendenti

schede sicurezza dei prodotti chimici pericolosi

### NUMERI TELEFONICI

Pronto soccorso 118

Ospedale C.T.O.:

Via Gianfranco Zuretti, 29- tel. 011/6933111

Elisoccorso 118
Vigili del fuoco 115
Polizia 113
Carabinieri 112

**ASL 1 - Via lombroso n.16 - Torino -** tel 011 6502148 **Comune ufficio tecnico** (Responsabile dei Lavori) tel 0114422923

#### **SINGOLI INTERVENTI**

#### Via Carlo del Prete 79

### 2. 1 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

### Indirizzo del cantiere

CIRCOSCRIZIONE 2 Via Carlo del Prete 79

#### Descrizione del contesto ambientale

I locali interessati dall'intervento sono ubicati in una struttura isolata, nell'ambito di un complesso scolastico e ricreativo.

Non esistono nella zona edifici sensibili quali ospedali, case di riposo e simili.

Non sono inoltre presenti fonti di inquinamento che possono trasmettere rischi al cantiere.

#### Descrizione sintetica dell'opera

### SITUAZIONE ATTUALE

L'edificio oggetto d'intervento è una nuova costruzione, realizzato dopo la demolizione della preesistente scuola Vidari, nell'ambito del programma di riqualificazione urbana Urban 2, ed è utilizzato dal Centro Lavoro Torino dalla fine del 2007

L'edificio si sviluppa su un solo piano fuori terra che si affaccia su via del Prete, con una superficie di circa 400 mg, e si articola in locali per l'accoglienza, area di autoconsultazione, sale formazione e sale colloqui.

Sulla copertura dell'edificio è stato installato un gruppo frigo, per il quale vengono richiesti specifici interventi di insonorizzazione, stante il disturbo ambientale riscontrato durante il funzionamento di tale unità.

#### INTERVENTI PREVISTI

Gli interventi previsti riguardano le operazioni di insonorizzazione del locale tecnico situato sulla copertura dell'edificio dove è collocato il gruppo frigo, e prevedono la realizzazione di barriera fonoassorbente in elementi prefabbricati da collocarsi sulle finestrature del locale tecnico.

### Layout del cantiere

#### 3.1 VALUTAZIONE RISCHI DEL CANTIERE

# Area di cantiere

#### Caratteristiche dell'area di cantiere

Gli interventi previsti sono ubicati sul terrazzo situato sopra il piano terreno del fabbricato,

#### Rischi esterni all'area di cantiere

Altri cantieri nelle immediate vicinanze: nessuno

Attività pericolose: nessuna attività pericolosa risulta essere insediata in vicinanza del medesimo.

#### Rischi trasmessi all'area circostante

<u>Caduta di materiali all'esterno del cantiere</u>: nelle zone di confine con aree dove è possibile il passaggio o la presenza di persone verranno installati gli opportuni mezzi provvisionali per il confinamento dell'area.

<u>Trasmissione di agenti inquinanti</u>: dato che in cantiere non vengono usati agenti chimici altamente inquinanti, è da escluderne la possibile trasmissione all'esterno.

<u>Propagazione di incendi</u>: verrà messa in atto una sorveglianza specifica da attuarsi durante le operazioni di saldatura e durante ogni altra operazione che possa propagare l'incendio ad altri edifici.

<u>Propagazione di rumori molesti</u>: la propagazione dei rumori verrà ridotta al minimo, utilizzando attrezzature adeguate e organizzando il cantiere in modo che i lavori più rumorosi, in vicinanza delle altre proprietà, vengano eseguiti nelle ore centrali della mattinata e del pomeriggio.

Per impedire l' accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti del cantiere, si dovranno adottare opportuni provvedimenti quali segnalazioni, delimitazioni, scritte e cartelli ricordanti il divieto d' accesso (cartelli di divieto) ed i rischi quivi presenti (cartelli di avvertimento); tali accorgimenti dovranno essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili.

| LAVORAZIONE            | INTERFERENZE                      | RISCHI TRASMESSI E PERDURANTI                 |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Delimitazione del      | - Impianto elettrico del cantiere | Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi    |
| cantiere               | edile                             | interferenti e rischi che perdurano anche     |
|                        |                                   | dopo la fine della fase                       |
| Impianto elettrico del | - Delimitazione del cantiere      | Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi    |
| cantiere edile         |                                   | interferenti e rischi che perdurano anche     |
|                        |                                   | dopo la fine della fase                       |
| Posa di serramenti     |                                   | Rischi trasmessi nel periodo di interferenza: |
| insonorizzanti         |                                   | - Caduta di materiali e attrezzi dall'alto    |

### 4.1 MODALITA' DI GESTIONE DELL'AREA DI CANTIERE

### Misure di protezione contro i rischi provenienti dall'ambiente esterno

Non sono rilevati rischi provenienti da ambienti esterni

### Misure di protezione connesse alla presenza di linee aeree o interrate

<u>Linee elettriche aeree esterne al cantiere</u>: Non sono rilevate linee interferenti con le attrezzature e le opere provvisionali di cantiere.

# Modalità per le recinzioni, gli accessi e le segnalazioni

Tutta l'area del cantiere verrà delimitata allo scopo di impedire l'ingresso ai non addetti ai lavori.

Apposito cartello indicherà i lavori, gli estremi della concessione, i nominativi di tutte le figure tecniche che hanno partecipato o che parteciperanno alla costruzione secondo gli schemi normativi. Verranno inoltre installati i cartelli di divieto e di avviso previsti per legge. I depositi di materiali verranno realizzati all'interno della recinzione in modo tale da non costituire intralcio ai percorsi pedonali e veicolari.

## Delimitazione delle zone soggetto a pubblico transito.

A fronte dei rischi di caduta di materiali dall'alto verranno delimitate e interdette al passaggio le aree interessate. Non è prevista l'occupazione della sede stradale; qualora in corso d'opera emergesse tale necessità o comunque per aree in prossimità della stessa, le opere provvisionali verranno opportunamente segnalate con cartelli, bande colorate e segnalatori notturni.

#### Servizi igienico-assistenziali

### Servizi igienici e spogliatoio

Trattandosi di una ristrutturazione in fabbricato esistente le maestranze faranno uso di servizio igienico all'interno del fabbricato, messo a disposizione dal committente.

Come spogliatoio verrà utilizzato una camera la quale non sarà interessata dai lavori.

# Refettorio

Stante l'entità delle lavorazioni, verranno presi accordi con esercizi di ristorazione nelle vicinanze.

### Viabilità di cantiere

# Accesso area

L'accesso al cortile interno avviene attraverso un cancello carraio ad uso promiscuo direttamente da strada pubblica.

# I pedoni utilizzano l'accesso carraio e l'area di cortile:

La conformazione dell'area del cantiere non permette la realizzazione di un cancello ad esclusivo uso dei pedoni, questi ultimi pertanto continueranno ad utilizzare per il transito il passo carraio, come già avviene in condizioni di esercizio normale

Al fine di evitare interferenze con i mezzi meccanici, questi ultimi fermano la loro corsa prima di transitare per il passo carraio e utilizzeranno l'assistenza di un addetto a terra, che si accerti che non transitino pedoni. L'assistenza di almeno un addetto a terra viene utilizzata anche per tutti i movimenti all'interno del cortile. Gli autisti sono resi edotti sulle norme sopra indicate.

### Impianti e reti di alimentazione

Gli impianti di alimentazione del cantiere verranno realizzati da ditte specializzate che al termine rilasceranno la dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08.

Tutto l'impianto elettrico verrà realizzato a norme CEI.

Entro pochi metri dal punto di consegna verrà installato un interruttore onnipolare, il cui disinserimento toglie corrente a tutto l'impianto del cantiere.

Subito dopo è installato il quadro generale dotato in interruttore magnetotermico contro i sovraccarichi e differenziale contro i contatti accidentali (Id<0.3-0.5°).

I quadri elettrici sono conformi alla norma CEI EN 60439-4 (CEI 17-13/4) con grado di protezione minimo IP44. La rispondenza alla norma è verificata tramite l'applicazione sul quadro di una targhetta dove sono leggibili il nome del costruttore e marchio di fabbrica dell'ASC, la natura e il valore nominale della corrente.

Le linee di alimentazione mobili sono costituite da cavi tipo H07RN-F o di tipo equivalente e sono protette contro i danneggiamenti meccanici.

Le prese a spina sono conformi alla norma CEI EN 60309 (CEI 23-12) e approvate da IMQ, con grado di protezione non inferiore ad IP67 (protette contro l'immersione) e sono protette da interruttore differenziale. Nel quadro elettrico ogni interruttore protegge non più di 6 prese.

Le prese a spina delle attrezzature di potenza superiore a 1000 W sono del tipo a inserimento o disinserimento a circuito aperto.

Per evitare che il circuito sia rinchiuso intempestivamente durante l'esecuzione dei lavori elettrici o per manutenzione apparecchi ed impianti, gli interruttori generali di quadro saranno del tipo bloccabili in posizione di aperto o alloggiati entro quadri chiudibili a chiave.

La protezione contro i contatti indiretti è assicurata dall'interruttore differenziale, dall'impianto di terra, dall'uso di idonei dpi (guanti dielettrici, scarpe isolanti) da parte delle maestranze.

### Impianti di terra e di protezione

Nel cantiere la tensione massima sulle masse metalliche non supererà i 25 V (CEI 64-8/7), considerando massa esterna qualunque parte metallica con resistenza verso terra minore 200 Ohm. Pertanto tutte le masse metalliche, siano essi macchinari o opere provvisionali (es. ponti), verranno collegate a terra. Tutti i collegamenti a terra verranno coordinati con l'interruttore generale presente nel quadro di cantiere. Il numero di dispersori e il loro diametro verrà opportunamente calcolato e verificato dall'installatore.

# 5.1 MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

### Dislocazione degli impianti di cantiere

Nel layout di cantiere è segnalato la posizione dei presidi, delle recinzioni, delle aree occupate o delimitate, e della segnaletica di avviso.

Movimentazione dei carichi: per la movimentazione dei carichi dovranno essere usati, quanto più possibile, mezzi ausiliari atti ad evitare o ridurre le sollecitazioni sugli addetti. Al manovratore del mezzo di sollevamento o trasporto dovrà essere garantito il controllo delle condizioni di tutto il percorso, anche con l'ausilio di un eventuale aiutante. I percorsi per la movimentazione dei carichi sospesi dovranno essere scelti in modo da evitare, quanto più possibile, che essi interferiscano con zone in cui si trovino persone; diversamente la movimentazione dei carichi dovrà essere opportunamente segnalata al fine di consentire il loro spostamento.

### Gestione dei rifiuti in cantiere

Si riportano di seguito le modalità di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, che dovranno essere seguite da parte delle imprese.

Non si prevede la formazione di macerie, ma qualora per eventuali variazioni si dovesse pervenire alla loro formazione, ci si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni:

<u>Smaltimento in discarica di macerie prodotte in cantiere</u>: le macerie devono essere depositate in un'area delimitata e segnalata attraverso apposita cartellonistica, dove deve essere indicato il cod. CER dei rifiuto e la descrizione dello stesso (CER 17.09.04, rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione).

I rifiuti non pericolosi (macerie) stoccati in cantiere devono essere avviati alle operazioni di recupero o smaltimento nel più breve tempo possibile.

La presa in carico delle macerie (la registrazione su apposita modulistica della quantità di macerie stoccate nel cantiere prima di essere recuperate o portate allo smaltimento) deve essere annotata sul registro di carico e scarico dei rifiuti entro una settimana dalla produzione delle stesse, nel caso in cui il rifiuto sopraccitato venga consegnato a terzi per le fasi di recupero o smaltimento. Il registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere vidimato presso l'Ufficio competente.

Il trasporto delle macerie alla discarica può essere effettuato direttamente dalla ditta produttrice del rifiuto senza la necessità di ottenere autorizzazioni, in quanto non rientra nella categoria dei rifiuti pericolosi. Si rende noto che il trasporto delle macerie deve essere accompagnato da apposito formulario di identificazione vidimato presso l'Ufficio competente.

Altre tipologie di rifiuti: dalla lavorazione in cantiere possono scaturire altre tipologie di rifiuti oltre alle macerie, quali a titolo puramente indicativo e non esaustivo: bancali in legno, carta (sacchi contenenti diversi materiali), nylon, latte sporche di vernici, bidoni sporchi di collanti, quanti usurati.

Per ogni tipologia di rifiuto, deve essere attribuito il relativo codice CER.

# Misure generali di protezione contro il rischio di caduta dall'alto

La caduta di persone da posti di lavoro, a quota maggiore di 2 metri dal piano sottostante, viene impedita dalla presenza di parapetto esistente.

# Misure di sicurezza contro i rischi di incendio o esplosione

Per le sostanze infiammabili eventualmente presenti in cantiere, verranno adottate adeguate misure di prevenzione. In particolare non verranno eseguiti lavori suscettibili di innescare incendi o esplosioni (es. impermeabilizzazione a caldo in vicinanza di legno e altro materiale) e gli addetti, nel maneggiare tali sostanze, indosseranno indumenti atti a impedire l'accumulo elettrostatico. Nel cantiere saranno installati idonei estintori e i cartelli avvisatori del pericolo.

# Misure di protezione contro gli sbalzi eccessivi di temperatura

Per evitare (per quanto possibile) l'esposizione delle maestranze alle temperature eccessivamente fredde e eccessivamente calde, esse utilizzeranno idonei indumenti e si provvederà alla alternanza degli addetti all'esposizione.

# Informazioni generali in relazione agli eventi atmosferici

In presenza di forte pioggia, neve, vento o temporali, le lavorazioni all'aperto dovranno essere temporaneamente sospese; la ripresa delle attività in cantiere potrà avvenire solamente al termine dell'evento atmosferico in questione e previa verifica che non si siano create particolari situazioni a rischio.

### 6.1 MODALITA' PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

#### Scala di valutazione dei rischi adottata

Per valutare i rischi si e' utilizzata una scala a due dimensioni che tiene conto della provabilità di accadimento del rischio e del danno provocato in caso di accadimento.

I valori possibili per la provabilità che l'evento si verifichi sono i seguenti:

1=improvabile;2=poco provabile;3=provabile;4=molto provabile;

I valori possibili per il danno in caso che l'evento si verifichi sono i seguenti:

1=lieve;2=medio;3=grave;4=molto grave;

Il risultato ottnenuto moltiplicando la provabilità per il danno, costituisce la valutazione del rischio che è definita come seque:

1=molto basso; valori da 2 a 3=basso; valori da 4 a 8= medio; valori da 9 a 16= alto;

Valutazione del rischio rumore.

Secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 494/96, come modificato dal D.Lgs. n. 528/99, la valutazione del rischio rumore è stata eseguita facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.

In particolare è stato adottato lo studio effettuato da parte del Comitato Paritetico Territoriale di Torino e Provincia e pubblicato nel volume 'Conoscere per Prevenire - Valutazione del rischio derivante dall'a esposizione a rumore durante il lavoro nelle attività edili'.

#### Lavorazioni

#### ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DEL CANTIERE:

Sono previste le seguenti fasi lavorative:

- 1. Delimitazione del cantiere
- 2. Impianto elettrico del cantiere edile
- 3. rimozione della recinzione

#### SERRAMENTI:

Sono previste le seguenti fasi lavorative:

- 2. Posa di mascherine
- 5. Posa di serramenti esterni insonorizzanti

#### FAS.0001 - Delimitazione del cantiere

Delimitazione del cantiere con bandelle in plastica

Non sono previste sottofasi lavorative.

#### Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

- 1. Abrasioni nella realizzazione o nello smontaggio della recinzione
- i lavoratori utilizzano appositi guanti

### Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

# FAS.0002 - Impianto elettrico del cantiere edile

Opere relative alla realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere.

Non sono previste sottofasi lavorative.

# Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico (valutazione rischio: ALTO)

- 1. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico
- viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi l'impianto di terra e il salvavita
- nessuna attrezzatura è collegata all'impianto durante le fasi di installazione
- l'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

#### Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali per lavori elettrici

# Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

- 1. Guanti dielettrici
- 2. Scarpe isolanti

#### FAS.0003 - Posa di serramenti esterni

Posa serramenti esterni con caratteristiche insonorizzanti

Non sono previste sottofasi lavorative.

### Apprestamenti utilizzati per l'intera fase lavorativa

#### Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Movimentazione manuale dei carichi (valutazione rischio: BASSO)
Caduta dall'alto nella posa di serramenti (valutazione rischio: ALTO)
Caduta di materiali e attrezzi dall'alto (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

- 1. Movimentazione manuale dei carichi
- i pesi superiori a 20 Kg vengono manovrati in due
- i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi
- 2. Caduta dall'alto nella posa di serramenti
- per i serramenti prospicienti sul vuoto vengono utilizzati ponteggi o autocestelli
- è fatto divieto di lavorare camminando sul davanzale
- 3. Caduta di materiali e attrezzi dall'alto

Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti

- nessuno opera nella zona immediatamente sottostante ai lavori
- le maestranze fanno uso di cinture con sacche porta attrezzi

### Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Avvitatore a batterie

- 2. Martello demolitore elettrico
- 3. Martello manuale
- 4. Pistola sparachiodi
- 6. Trapano elettrico

#### FAS.0004 - Rimozione della recinzione

Rimozione della recinzione

Non sono previste sottofasi lavorative.

## Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere (valutazione rischio: BASSO)

- 1. Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

### Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

- 1. Carriola
- 2. Utensili manuali vari
- 3. Autocarro

# FAS.0005 - Rimozione dell'impianto elettrico

Rimozione dell'impianto elettrico

Non sono previste sottofasi lavorative.

### Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico (valutazione rischio: ALTO)

- 1. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico
- viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi l'impianto di terra e il salvavita
- nessuna attrezzatura è collegata all'impianto durante le fasi di installazione
- l'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

# Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

- 1. Scala doppia
- 2. Utensili manuali per lavori elettrici

### Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

- 1. Guanti dielettrici
- 2. Scarpe isolanti

# 7.1 MODALITA' GESTIONE INTERFERENZE

| Lavorazione                        | Fas. 0001 Delimitazione e apprestamento del cantiere |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Elementi interferenti              | Impianto elettrico del cantiere edile                |
| Valutazione rischi da interferenza | Sovrapposizioni nell'utilizzo dell'area di cantiere  |
| Prescrizioni operative             | Le fasi vengono realizzate in sequenza               |

| Lavorazione                        | Fas.0002 Impianto elettrico del cantiere edile      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Elementi interferenti              | Delimitazione e apprestamento del cantiere          |
| Valutazione rischi da interferenza | Sovrapposizioni nell'utilizzo dell'area di cantiere |
| Prescrizioni operative             | Le fasi vengono realizzate in sequenza              |

| Lavorazione                        | Fas .0003 - Posa di serramenti esterni                                           |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Elementi interferenti              | Non ci sono altre lavorazioni concomitanti                                       |  |
| Valutazione rischi da interferenza | Caduta di materiali dall'alto                                                    |  |
| Prescrizioni operative             | Prima delle lavorazioni vengono delimitate le aree di possibile caduta materiali |  |

| Lavorazione                        | FAS.0004 - Rimozione della recinzione               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Elementi interferenti              | Rimozione dell'impianto elettrico                   |
| Valutazione rischi da interferenza | Sovrapposizioni nell'utilizzo dell'area di cantiere |
| Prescrizioni operative             | Le fasi vengono realizzate in sequenza              |

| Lavorazione                        | FAS.0005 - Rimozione dell'impianto elettrico        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Elementi interferenti              | Rimozione della recinzione                          |
| Valutazione rischi da interferenza | Sovrapposizioni nell'utilizzo dell'area di cantiere |
| Prescrizioni operative             | Le fasi vengono realizzate in sequenza              |

# Via Delleani 17/19

# 2.2 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

# Ubicazione del cantiere

Circoscrizione 3 Via Delleani 17/19

### Descrizione sintetica dell'opera

#### SITUAZIONE ATTUALE

L'edificio oggetto d'intervento è parte di un complesso scolastico realizzato negli anni '70 per fronteggiare l'emergenza scolastica verificatasi in tale periodo, ed è situato in un'area caratterizzata dalla presenza di altri 3 edifici scolastici, della quale occupa l'angolo delimitato dalle vie Delleani e Viberti

La configurazione planimetrica del complesso edilizio si articola in 3 corpi di fabbrica rettangolari ad un solo piano, ognuno dei quali di circa 560 mq, e disposti a U.

Le costruzioni sono state realizzate con elementi prefabbricati; è presente infatti una struttura portante in pilastri e capriate metalliche ed elementi di tamponamento e tramezzatura in pannelli di cemento-amianto, con copertura in lastre ondulate sempre in cemento-amianto.

La metà del complesso è stato dato in comodato d'uso alla Provincia, che provvede anche alla manutenzione dello stesso, pertanto l'intervento in progetto riguarda la sola parte ancora a carico della Città.

La parte oggetto d'intervento è stata funzionante come scuola materna "Rousseau" fino al 2004, e da allora è rimasta inutilizzata; le condizioni generali del fabbricato risultano discrete, con la sola copertura che evidenzia segnali di progressivo degrado dovuto all'azione degli agenti atmosferici, e per la quale è stato richiesto un intervento urgente di messa in sicurezza.

#### INTERVENTI PREVISTI

Gli interventi previsti riguardano le operazioni di messa in sicurezza della copertura, tramite la stesa di un prodotto ricoprente in grado di impedire la dispersione delle fibre e proteggere le lastre dagli agenti atmosferici. La stesa di tale prodotto verrà effettuata tramite l'utilizzo di cestello, per evitare ulteriori interventi volti a garantire la pedonabilità della copertura.

Ai fini della sicurezza complessiva dell'intervento, viene inoltre recintata l'area del fabbricato, che attualmente risulta liberamente accessibile da parte degli utenti della scuola adiacente.

L'intervento si articolerà quindi nelle seguenti fasi operative:

- Realizzazione di recinzione in rete metallica plastificata, di separazione tra l'area d'intervento e l'istituto scolastico limitrofo.
- Pulizia preliminare della copertura con raccolta a umido dei residui presenti nelle gronde e successivo impacchettamento degli stessi.
- Stesa del prodotto incapsulante con pompe airless, per attutire l'impatto del getto fluido sulle coperture.

### Layout del cantiere

#### 3.2 VALUTAZIONE RISCHI DEL CANTIERE

# Caratteristiche dell'area di cantiere

Gli interventi previsti sono ubicati sulla copertura del fabbricato e nel piano cortile, costituito da zone verdi

Portanza: media.

Giacitura e pendenza: pressoché pianeggiante.

Tipo di terreno: sufficientemente compatto.

<u>Presenza di frane o smottamenti</u>: nessuna frana o smottamento è stata mai segnalata in questa zona. Comunque non verranno mai installate opere provvisionali su terreno di riporto soggetto a franamenti.

<u>Profondità della falda</u>: la falda si trova a oltre 10 metri e non è previsto il suo innalzamento, ne è possibile il suo inquinamento in quanto non vengono utilizzate sostanze inquinanti che possono filtrare nel terreno.

<u>Pericolo di allagamenti</u>: il cantiere si trova in posizione tale che in caso di forte pioggia non dovrebbe verificarsi alcun allagamento.

#### Contesto ambientale

L'area interessata dall'intervento è costituita da una struttura isolata, delimitata da strade due lati con interposizione di aree verdi e parcheggi per gli altri due.

L'intervento è previsto su una parte dell'immobile.

Non sono inoltre presenti fonti di inquinamento che possono trasmettere rischi al cantiere.

#### Rischi esterni all'area di cantiere

Altri cantieri nelle immediate vicinanze: nessuno

Attività pericolose: nessuna attività pericolosa risulta essere insediata in vicinanza del medesimo.

### Rischi trasmessi all'area circostante

<u>Trasmissione di agenti inquinanti</u>: dato che in cantiere non vengono usati agenti chimici altamente inquinanti, è da escluderne la possibile trasmissione all'esterno.

<u>Propagazione di rumori molesti</u>: la propagazione dei rumori verrà ridotta al minimo, utilizzando attrezzature adeguate e organizzando il cantiere in modo che i lavori più rumorosi, in vicinanza delle altre proprietà, vengano eseguiti nelle ore centrali della mattinata e del pomeriggio.

<u>Propagazione di polveri</u>: durante le fasi di scavo, se le condizioni ambientali lo richiedono, verranno effettuate irrorazioni con acqua in modo tale che le polveri non si propaghino all'esterno.

Per impedire l' accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti del cantiere, si dovranno adottare opportuni provvedimenti quali segnalazioni, delimitazioni, scritte e cartelli ricordanti il divieto d' accesso (cartelli di divieto) ed i rischi quivi presenti (cartelli di avvertimento); tali accorgimenti dovranno essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili.

Le zone di lavoro del cantiere, quelle di stoccaggio dei materiali e manufatti e quelle di deposito-sosta dei mezzi meccanici dovranno essere delimitate da una robusta e duratura recinzione.

| LAVORAZIONE             | INTERFERENZE             | RISCHI TRASMESSI E PERDURANTI                 |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Delimitazione del       | - Impianto elettrico del | Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi    |
| cantiere                | cantiere edile           | interferenti e rischi che perdurano anche     |
|                         | - Installazione di box   | dopo la fine della fase                       |
|                         | prefabbricati            |                                               |
| Impianto elettrico del  | - Delimitazione del      | Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi    |
| cantiere edile          | cantiere                 | interferenti e rischi che perdurano anche     |
|                         | - Installazione di box   | dopo la fine della fase                       |
|                         | prefabbricati            |                                               |
| Installazione di box    | - Delimitazione del      | Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi    |
| prefabbricati           | cantiere                 | interferenti e rischi che perdurano anche     |
|                         | - Impianto elettrico del | dopo la fine della fase                       |
|                         | cantiere edile           |                                               |
|                         |                          |                                               |
|                         |                          | Rischi trasmessi nel periodo di interferenza: |
| ristretta eseguito con  |                          | - Urti contro mezzi d'opera                   |
| mezzi meccanici e a     |                          |                                               |
| mano.                   |                          |                                               |
| Recinzione con tubi     |                          | Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi    |
|                         | •                        | interferenti e rischi che perdurano anche     |
| metallica               | meccanici e a mano.      | dopo la fine della fase                       |
|                         |                          |                                               |
| Verniciatura manto di   |                          | Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi    |
| copertura in lastre di  | concomitanti             | interferenti e rischi che perdurano anche     |
| fibrocemento            |                          | dopo la fine della fase                       |
|                         | I -                      | Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi    |
| recinzione              | elettrico                | interferenti e rischi che perdurano anche     |
|                         |                          | dopo la fine della fase                       |
|                         | prefabbricati            |                                               |
| Rimozione               |                          | Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi    |
| dell'impianto elettrico |                          | interferenti e rischi che perdurano anche     |
|                         | - Rimozione di box       | dopo la fine della fase                       |

|               |    |     | prefabbricati          |          |      |        |          |      |            |      |      |
|---------------|----|-----|------------------------|----------|------|--------|----------|------|------------|------|------|
| Rimozione     | di | box | - Rimozione de         | ella Non | ci   | sono   | rischi   | tras | smissibili | alle | fasi |
| prefabbricati |    |     | recinzione             | inter    | ere  | nti e  | rischi   | che  | perdurai   | no a | nche |
|               |    |     | - Rimozione dell'impia | nto dopo | la f | ine de | lla fase | :    |            |      |      |
|               |    |     | elettrico              |          |      |        |          |      |            |      |      |

# 4.2 MODALITA' DI GESTIONE DELL'AREA DI CANTIERE

#### Misure di protezione contro i rischi provenienti dall'ambiente esterno

Non sono rilevati rischi provenienti da ambienti esterni

## Misure di protezione connesse alla presenza di linee aeree o interrate

<u>Linee elettriche aeree esterne al cantiere</u>: Non sono rilevate linee interferenti con le attrezzature e le opere provvisionali di cantiere.

<u>Linee elettriche interrate</u>: nella zona del cortile non sono rilevate linee interrate di alimentazione.

Rete telefonica: Non sono rilevate linee interferenti con le attrezzature e le opere provvisionali di cantiere.

### Modalità per le recinzioni, gli accessi e le segnalazioni

Tutta l'area del cantiere verrà delimitata allo scopo di impedire l'ingresso ai non addetti ai lavori. Apposito cartello indicherà i lavori, gli estremi della concessione, i nominativi di tutte le figure tecniche che hanno partecipato o che parteciperanno alla costruzione secondo gli schemi normativi. Verranno inoltre installati i cartelli di divieto e di avviso previsti per legge. I depositi di materiali verranno realizzati all'interno della recinzione in modo tale da non costituire intralcio ai percorsi pedonali e veicolari. Al cantiere si accederà tramite apposito cancello che si aprirà verso l'interno e sarà inoltre munito di catenaggio di chiusura.

#### Delimitazione delle zone soggetto a pubblico transito.

Non è prevista l'occupazione della sede stradale; qualora in corso d'opera emergesse tale necessità o comunque per aree in prossimità della stessa, le opere provvisionali verranno opportunamente segnalate con cartelli, bande colorate e segnalatori notturni.

### Servizi igienico-assistenziali

#### Servizi igienici:

Nel cantiere è installato un box attrezzato a servizio igienico.

Come spogliatoio verrà utilizzato una camera la quale non sarà interessata dai lavori.

### Refettorio prefabbricato:

Nel cantiere è installato un box prefabbricato adibito a refettorio e locale di riposo

Il refettorio è dotato di tavoli, sedie, di attrezzatura elettrica per il riscaldamento delle vivande e di attrezzatura per la conservazione.

L'aerazione del locale è assicurata da finestrature vetrate apribili.

Il locale è coibentato ed è dotato di impianto di riscaldamento e di illuminazione.

Il layout di cantiere individua la zona di installazione che è lontano dalle zone con pericolo di caduta di materiali dall'alto e lontano dalle zone di transito e di manovra degli automezzi.

#### Unità decontaminazione e spogliatorio prefabbricato:

Nel cantiere è installato un box prefabbricato ad uso unità decontaminazione e spogliatoio, coibentato e dotato di impianto di riscaldamento elettrico e di impianto di illuminazione.

Lo spogliatoio è arredato con attaccapanni, sedie e armadietti.

### Viabilità principale di cantiere

#### Accesso area

L'accesso all'area avviene attraverso un cancello carraio direttamente da strada pubblica.

L'accesso è costituito da un cancello chiudibile, avente altezza non minore di 2 mt e dotato di apposito lucchetto. La larghezza è di circa 4 mt e tale comunque da consentire un franco di 70 cm per parte.

L'area ed a uso esclusivo del cantiere.

#### Impianti e reti di alimentazione

Gli impianti di alimentazione del cantiere verranno realizzati da ditte specializzate che al termine rilasceranno la dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08.

Tutto l'impianto elettrico verrà realizzato a norme CEI.

Entro pochi metri dal punto di consegna verrà installato un interruttore onnipolare, il cui disinserimento toglie corrente a tutto l'impianto del cantiere.

Subito dopo è installato il quadro generale dotato in interruttore magnetotermico contro i sovraccarichi e differenziale contro i contatti accidentali (Id<0.3-0.5°).

I quadri elettrici sono conformi alla norma CEI EN 60439-4 (CEI 17-13/4) con grado di protezione minimo IP44. La rispondenza alla norma è verificata tramite l'applicazione sul quadro di una targhetta dove sono leggibili il nome del costruttore e marchio di fabbrica dell'ASC, la natura e il valore nominale della corrente.

Le linee di alimentazione mobili sono costituite da cavi tipo H07RN-F o di tipo equivalente e sono protette contro i danneggiamenti meccanici.

Le prese a spina sono conformi alla norma CEI EN 60309 (CEI 23-12) e approvate da IMQ, con grado di protezione non inferiore ad IP67 (protette contro l'immersione) e sono protette da interruttore differenziale. Nel quadro elettrico ogni interruttore protegge non più di 6 prese.

Le prese a spina delle attrezzature di potenza superiore a 1000 W sono del tipo a inserimento o disinserimento a circuito aperto.

Per evitare che il circuito sia rinchiuso intempestivamente durante l'esecuzione dei lavori elettrici o per manutenzione apparecchi ed impianti, gli interruttori generali di quadro saranno del tipo bloccabili in posizione di aperto o alloggiati entro quadri chiudibili a chiave.

La protezione contro i contatti indiretti è assicurata dall'interruttore differenziale, dall'impianto di terra, dall'uso di idonei dpi (guanti dielettrici, scarpe isolanti) da parte delle maestranze.

### Modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

I mezzi autorizzati alla fornitura dei materiali od al prelevamento delle macerie, accedono direttamente da via pubblica, con le stesse modalità previste per la viabilità di cantiere.

# 5.2 MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

# Dislocazione degli impianti di cantiere

Nel layout di cantiere è segnalato la posizione dei presidi, delle recinzioni, delle aree occupate o delimitate, e della segnaletica di avviso.

#### Dislocazione delle zone di deposito

<u>Ubicazione:</u> ai fini dell'ubicazione dei depositi, l'impresa deve considerare opportunamente la viabilità interna ed esterna, le aree lavorative, l'eventuale pericolosità dei materiali ed i problemi di stabilità del terreno.

E' fatto divieto di predisporre accatastamenti eccessivi in altezza; il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o cedimenti pericolosi.

E' fatto obbligo di allestire i depositi di materiali - così come le eventuali lavorazioni che possono costituire pericolo - in zone appartate del cantiere e delimitate in modo conveniente.

Movimentazione dei carichi: per la movimentazione dei carichi dovranno essere usati, quanto più possibile, mezzi ausiliari atti ad evitare o ridurre le sollecitazioni sugli addetti. Al manovratore del mezzo di sollevamento o trasporto dovrà essere garantito il controllo delle condizioni di tutto il percorso, anche con l'ausilio di un eventuale aiutante. I percorsi per la movimentazione dei carichi sospesi dovranno essere scelti in modo da evitare, quanto più possibile, che essi interferiscano con zone in cui si trovino persone; diversamente la movimentazione dei carichi dovrà essere opportunamente segnalata al fine di consentire il loro spostamento.

#### Gestione dei rifiuti in cantiere

Si riportano di seguito le modalità di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, che dovranno essere seguite da parte delle imprese.

# Imballaggio dei rifiuti contenenti amianto e procedure di allontanamento dei rifiuti dall'area di lavoro.

L'imballaggio deve essere effettuato predisponendo tutti gli accorgimenti atti a ridurre il pericolo di rotture accidentali e conseguente aerodispersione dell'amianto nell'ambiente.

I materiali taglienti devono essere imballati separatamente.

Tutti i materiali devono "uscire" dall'ambiente di lavoro per lo stoccaggio provvisorio ed il successivo avvio in discarica riposti in contenitore specifico.

<u>Altre tipologie di rifiuti:</u> dalla lavorazione in cantiere possono scaturire altre tipologie di rifiuti oltre alle macerie, quali a titolo puramente indicativo e non esaustivo: bancali in legno, carta (sacchi contenenti diversi materiali), nylon, latte sporche di vernici, bidoni sporchi di collanti, guanti usurati.

Per ogni tipologia di rifiuto, deve essere attribuito il relativo codice CER.

### Misure di protezione contro gli sbalzi eccessivi di temperatura

Per evitare (per quanto possibile) l'esposizione delle maestranze alle temperature eccessivamente fredde e eccessivamente calde, esse utilizzeranno idonei indumenti e si provvederà alla alternanza degli addetti all'esposizione.

### Informazioni generali in relazione agli eventi atmosferici

In presenza di forte pioggia, neve, vento o temporali, le lavorazioni all'aperto dovranno essere temporaneamente sospese; la ripresa delle attività in cantiere potrà avvenire solamente al termine dell'evento atmosferico in questione e previa verifica che non si siano create particolari situazioni a rischio.

In presenza di temperatura superiore ai 32 gradi, sono sospese le operazioni eseguite in pieno sole. Alle maestranze viene assicurata la fornitura di acqua potabile preferibilmente fresca, ma non inferiore a 12 gradi. Le maestranze fanno uso di elmetto e abbigliamento estivo.

### 6.2 MODALITA' PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

#### Scala di valutazione dei rischi adottata

Per valutare i rischi si e' utilizzata una scala a due dimensioni che tiene conto della provabilità di accadimento del rischio e del danno provocato in caso di accadimento.

I valori possibili per la provabilità che l'evento si verifichi sono i seguenti:

1=improvabile;2=poco provabile;3=provabile;4=molto provabile;

I valori possibili per il danno in caso che l'evento si verifichi sono i seguenti:

1=lieve;2=medio;3=grave;4=molto grave;

Il risultato ottnenuto moltiplicando la provabilità per il danno, costituisce la valutazione del rischio che è definita come segue:

1=molto basso; valori da 2 a 3=basso; valori da 4 a 8= medio; valori da 9 a 16= alto;

Valutazione del rischio rumore.

Secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 494/96, come modificato dal D.Lgs. n. 528/99, la valutazione del rischio rumore è stata eseguita facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.

In particolare è stato adottato lo studio effettuato da parte del Comitato Paritetico Territoriale di Torino e Provincia e pubblicato nel volume 'Conoscere per Prevenire - Valutazione del rischio derivante dall'a esposizione a rumore durante il lavoro nelle attività edili'.

#### Lavorazioni

#### ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DEL CANTIERE:

Sono previste le seguenti fasi lavorative:

- 1. Delimitazione del cantiere con elementi tipo new jersey
- 2. Impianto elettrico del cantiere edile
- 3. Installazione di box prefabbricati
- 4. Rimozione della recinzione
- 5. Rimozione dell'impianto elettrico
- 6. Rimozione di box prefabbricati
- 7. Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano.
- 8. Manto di copertura in lastre di fibrocemento
- 9. Posa di ringhiera e parapetti in ferro
- 10. Recinzione con tubi in ferro e rete metallica

#### FAS.0001 - Delimitazione del cantiere

Delimitazione del cantiere

Non sono previste sottofasi lavorative.

#### Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Investimento da parte del traffico veicolare (valutazione rischio: ALTO)

- 1. Investimento da parte del traffico veicolare
- la zona di lavoro è delimitata
- le maestranze utilizzano indumenti ad alta visibilità
- il cantiere è segnalato secondo le norme del codice della strada

### Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

### FAS.0002 - Impianto elettrico del cantiere edile

Opere relative alla realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere.

Non sono previste sottofasi lavorative.

# Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico (valutazione rischio: ALTO)

- 1. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico
- viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi l'impianto di terra e il salvavita
- nessuna attrezzatura è collegata all'impianto durante le fasi di installazione
- l'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

#### Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

- 1. Scala doppia
- 2. Utensili manuali per lavori elettrici

### Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

- 1. Guanti dielettrici
- 2. Scarpe isolanti

### FAS.0003 - Installazione di box prefabbricati

Installazione di box prefabbricati

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

- 1. Pulizia dell'area
- 2. Scarico dei box dagli automezzi
- 3. Fissaggio del box

#### **SOTTOFASE 1. PULIZIA DELL'AREA**

### Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

- 1. Utensili manuali vari
- 2. Autocarro

# SOTTOFASE 2. SCARICO DEI BOX DAGLI AUTOMEZZI

#### Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Autogrù

### **SOTTOFASE 3. FISSAGGIO DEL BOX**

### Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali vari

### FAS.0004 - Rimozione della recinzione

Rimozione della recinzione

Non sono previste sottofasi lavorative.

# Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere (valutazione rischio: BASSO)

- 1. Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

# Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

- 1. Carriola
- 2. Utensili manuali vari
- 3. Autocarro

#### FAS.0005 - Rimozione dell'impianto elettrico

Rimozione dell'impianto elettrico

Non sono previste sottofasi lavorative.

### Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico (valutazione rischio: ALTO)

- 1. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico
- viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi l'impianto di terra e il salvavita
- nessuna attrezzatura è collegata all'impianto durante le fasi di installazione
- l'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

#### Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

- 1. Scala doppia
- 2. Utensili manuali per lavori elettrici

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

- 1. Guanti dielettrici
- 2. Scarpe isolanti

# FAS.0006 - Rimozione di box prefabbricati

Rimozione di box prefabbricati

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

- 1. Eliminazione fissaggi
- 2. Carico su autocarro

### SOTTOFASE 1. ELIMINAZIONE FISSAGGI

#### Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere (valutazione rischio: BASSO)

- 1. Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere
- le maestranze utilizzano quanti di uso generale

### Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali vari

# **SOTTOFASE 2. CARICO SU AUTOCARRO**

# Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

#### 1. Autogrù

### FAS.0007 - Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano.

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici con l'assistenza a terra di operatore.

Non sono previste sottofasi lavorative.

## Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Cadute entro lo scavo (valutazione rischio: MEDIO)

Intercettazione di linee elettriche nei lavori di scavo a mano (valutazione rischio: MEDIO)

Seppellimento per crollo delle pareti di scavo (valutazione rischio: MEDIO)

1. Cadute entro lo scavo

Il rischio permane fino alla chiusura dello scavo e si diffonde alle fasi concomitanti

- lo scavo, in vicinanza di zone di passaggio, è delimitato
- è fatto divieto di accesso ai non addetti alla zona oggetto dello scavo
- in caso di scavo a sezione ristretta, per attraversare lo scavo vengono utilizzate passerelle regolamentari
- in presenza di fondo scivoloso, le maestranze evitano di operare sul ciglio dello scavo
- in caso di profondità maggiore di 80 cm, per accedere allo scavo si utilizzano gradinate protette da parapetto o scale regolamentari
- 2. Intercettazione di linee elettriche nei lavori di scavo a mano
- prima dell'inizio dei lavori viene individuata e segnalata la presenza di linee elettriche
- viene rispettata la distanza di mt 1.50 dalle linee interrate
- le linee in prossimità dei lavori vengono disattivate

### Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

- 1. Badile
- 2. Autocarro
- 3. Escavatore

# FAS.0008 - Pulizia grondaie

Non sono previste sottofasi lavorative.

# Apprestamenti utilizzati per l'intera fase lavorativa

1. cestello autosollevante

# Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

#### FAS.0009 - Stesa materiale incapsulante

Non sono previste sottofasi lavorative.

#### Apprestamenti utilizzati per l'intera fase lavorativa

1. cestello autosollevante

# Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. spruzzatore airless

#### FAS.0010 - Recinzione con tubi in ferro e rete metallica

Recinzione con tubi in ferro e rete metallica

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

- 1. Infissione di pali di sostegno
- 2. Fissaggio della rete metallica

### SOTTOFASE 1. INFISSIONE DI PALI DI SOSTEGNO

### Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della recinzione (valutazione rischio: MEDIO)

- 1. Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della recinzione
- i lavoratori utilizzano appositi guanti

### Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

- 1. Martello manuale
- 2. Utensili manuali vari
- 3. Autocarro

# SOTTOFASE 2. FISSAGGIO DELLA RETE METALLICA

# Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della recinzione (valutazione rischio: MEDIO)

- 1. Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della recinzione
- i lavoratori utilizzano appositi guanti

# Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

#### 1. Utensili manuali vari

# 7.2 MODALITA' GESTIONE INTERFERENZE

Valutazione rischi da interferenza

Prescrizioni operative

| Lavorazione                        | Fas. 0001 Delimitazione e apprestamento del cantiere |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Elementi interferenti              | Impianto elettrico del cantiere edile                |
| Valutazione rischi da interferenza | Sovrapposizioni nell'utilizzo dell'area di cantiere  |
| Prescrizioni operative             | Le fasi vengono realizzate in sequenza               |
|                                    |                                                      |
|                                    |                                                      |
| Lavorazione                        | Fas.0002 Impianto elettrico del cantiere edile       |
| Elementi interferenti              | Delimitazione e apprestamento del cantiere           |

| Lavorazione                        | FAS.0003 - Installazione di box prefabbricati       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Elementi interferenti              | Delimitazione e apprestamento del cantiere          |
| Valutazione rischi da interferenza | Sovrapposizioni nell'utilizzo dell'area di cantiere |
| Prescrizioni operative             | Le fasi vengono realizzate in seguenza              |

Le fasi vengono realizzate in sequenza

Sovrapposizioni nell'utilizzo dell'area di cantiere

| Lavorazione                        | FAS.0004 - Rimozione della recinzione               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Elementi interferenti              | Rimozione dell'impianto elettrico                   |
| Valutazione rischi da interferenza | Sovrapposizioni nell'utilizzo dell'area di cantiere |
| Prescrizioni operative             | Le fasi vengono realizzate in sequenza              |

| Lavorazione                        | FAS.0005 - Rimozione dell'impianto elettrico        |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| Elementi interferenti              | Rimozione della recinzione                          |  |
| Valutazione rischi da interferenza | Sovrapposizioni nell'utilizzo dell'area di cantiere |  |
| Prescrizioni operative             | Le fasi vengono realizzate in sequenza              |  |

| Lavorazione                        | FAS.0006 - Rimozione di box prefabbricati           |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| Elementi interferenti              | Smontaggio apprestamento del cantiere               |  |
| Valutazione rischi da interferenza | Sovrapposizioni nell'utilizzo dell'area di cantiere |  |
| Prescrizioni operative             | Le fasi vengono realizzate in sequenza              |  |

| Lavorazione                        | FAS.0007 - Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
|                                    | mano.                                                                 |  |
| Elementi interferenti              | Non ci sono altre lavorazioni concomitanti                            |  |
| Valutazione rischi da interferenza | Presenza di persone nelle vicinanze                                   |  |

| Prescrizioni operative | Prima delle lavorazioni vengono delimitate le aree di lavoro        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| i resonzioni operative | I fillia delle lavorazioni verigorio dellifiliate le aree di lavoro |

| Lavorazione                        | FAS.0008 - Pulizia grondaie                |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Elementi interferenti              | Non ci sono altre lavorazioni concomitanti |  |
| Valutazione rischi da interferenza | Non ci sono interferenze                   |  |
| Prescrizioni operative             |                                            |  |

| Lavorazione                        | FAS.0009 - Stesa materiale incapsulante                      |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| Elementi interferenti              | Non ci sono altre lavorazioni concomitanti                   |  |
| Valutazione rischi da interferenza | Si opera su confine con altra proprietà                      |  |
| Prescrizioni operative             | Prima delle lavorazioni vengono delimitate le aree di lavoro |  |

| Lavorazione                        | FAS.0010 - Recinzione con tubi in ferro e rete metallica     |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| Elementi interferenti              | Non ci sono altre lavorazioni concomitanti                   |  |
| Valutazione rischi da interferenza | Presenza di persone nelle vicinanze                          |  |
| Prescrizioni operative             | Prima delle lavorazioni vengono delimitate le aree di lavoro |  |

# Via Principi d'Acaja 12

# 2.3 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

### Indirizzo del cantiere

CIRCOSCRIZIONE 4 Via Principi d'Acaja 12

### Descrizione del contesto ambientale

I locali interessati dall'intervento sono ubicati in una struttura autonomacon ingresso sia pedonale che carraio al piccolo cortile interno su Via Principi d'Acaja.

Non esistono nella zona edifici sensibili quali ospedali, case di riposo e simili.

Non sono inoltre presenti fonti di inquinamento che possono trasmettere rischi al cantiere.

# Descrizione sintetica dell'opera

# SITUAZIONE ATTUALE

L'edificio oggetto d'intervento si trova nel quartiere di origine edilizia dei primi decenni del '900, articolato su tre piani e piano interrato, attualmente utilizzato dal Centro residenziale autonomia donne e Centro diurno anziani. Nel corso degli anni sono stati eseguiti diversi lavori di adeguamento e recupero della struttura, con installazione anche di un ascensore interno. In merito a tale installazione, sono state segnalate infiltrazioni d'acqua nel vano di fine corsa, dove sono alloggiate le attrezzature di movimento.

Sebbene sia presente un'ampia intercapedine, questa è dotata di grigliati di aerazione a cielo aperto, che consentono l'ingresso delle acque piovane, il cui rapido smaltimento verso la caditoia dell'intercapedine viene impedito a causa dei lievi dissesti della pavimentazione.

#### INTERVENTI PREVISTI

Gli interventi previsti riguardano la regolarizzazione del fondo dell'intercapedine e la posa di una guaina bituminosa risvoltata per circa un metro, in grado di convogliare rapidamente le acque piovane. A completamento di tale intervento di salvaguardia, viene ripristinata l'integrità del vano tecnico rimuovendo l'intonaco ammalorato e provvedendo al suo ripristino, ed inoltre si provvede a ripristinare la regolarità del piccolo cortile interno nei pressi della griglia di aerazione dell'intercapedine, che presenta un ampio avvallamento in grado di interferire con il corretto smaltimento delle acque piovane, convogliandone in parte verso la griglia stessa invece che verso la rete di raccolta.

L'intervento si articolerà quindi nelle seguenti fasi operative:

- Impianto di cantiere.
  - L'area da destinare al cantiere viene individuata nella planimetria allegata al piano di sicurezza e coordinamento. In nessun caso le attività di cantiere dovranno interferire con le uscite ordinarie e di emergenza del fabbricato in oggetto, che, durante tutto il corso dei lavori, continuerà ad ospitare attività e utenti (personale e pubblico).
- Regolarizzazione del fondo dell'intercapedine
- si procede con la regolarizzazione del fondo dell'intercapedine tramite malte cementizie e sagomatura per dare l'opportuna pendenza verso la caditoia esistente.
- Stesa di guaina impermeabilizzante
- si procede alla posa della guina impermeabilizzante autoadesiva, risvoltata sulle pareti per circa un metro.
- sistemazione vano tecnico.
- Si procede mediante accurata battitura di tutta la superficie interna del vano tecnico, pulizia del fondo per l'asportazione di ogni tipo di residuo superficiale incoerente, e ripristino dell'intonaco.
- Riposizionamento degli autobloccanti
- si procede con la rimozione di parte degli autobloccanti del cortile, sagomatura del sottofondo e nuova posa per ristabilire le pendenze corrette ed allontanare i ristagni d'acqua in prossimità della griglia di aerazione.
- Smontaggio ponteggio e pulizia di cantiere.
  - A fine lavori si prevede lo smontaggio delle opere provvisionali allestite e la pulizia finale e complessiva del cantiere.

#### Layout del cantiere

#### 3.3 VALUTAZIONE RISCHI DEL CANTIERE

### Area di cantiere

#### Caratteristiche dell'area di cantiere

Gli interventi previsti sono ubicati nei locali siti nell'interrato del fabbricato, con interventi al piano cortile per la regolarizzazione della pavimentazione.

Portanza: media.

Giacitura e pendenza: pressoché pianeggiante.

Tipo di terreno: sufficientemente compatto.

<u>Presenza di frane o smottamenti</u>: nessuna frana o smottamento è stata mai segnalata in questa zona. Comunque non verranno mai installate opere provvisionali su terreno di riporto soggetto a franamenti.

<u>Profondità della falda</u>: la falda si trova a oltre 10 metri e non è previsto il suo innalzamento, ne è possibile il suo inquinamento in quanto non vengono utilizzate sostanze inquinanti che possono filtrare nel terreno.

<u>Pericolo di allagamenti</u>: il cantiere si trova in posizione tale che in caso di forte pioggia non dovrebbe verificarsi alcun allagamento.

#### Rischi esterni all'area di cantiere

Altri cantieri nelle immediate vicinanze: nessuno

Attività pericolose: nessuna attività pericolosa risulta essere insediata in vicinanza del medesimo.

### Rischi trasmessi all'area circostante

<u>Caduta di materiali all'esterno del cantiere</u>: nelle zone di confine con aree dove è possibile il passaggio o la presenza di persone verranno installati gli opportuni mezzi provvisionali per evitare la caduta di materiali sui pedoni.

<u>Trasmissione di agenti inquinanti</u>: dato che in cantiere non vengono usati agenti chimici altamente inquinanti, è da escluderne la possibile trasmissione all'esterno.

<u>Propagazione di incendi</u>: verrà messa in atto una sorveglianza specifica da attuarsi durante le operazioni di saldatura e durante ogni altra operazione che possa propagare l'incendio ad altri edifici.

<u>Propagazione di rumori molesti</u>: la propagazione dei rumori verrà ridotta al minimo, utilizzando attrezzature adeguate e organizzando il cantiere in modo che i lavori più rumorosi, in vicinanza delle altre proprietà, vengano eseguiti nelle ore centrali della mattinata e del pomeriggio.

<u>Propagazione di polveri</u>: durante le fasi di demolizione verranno irrorate con acqua le opere da demolire in modo tale che le polveri non si propaghino all'esterno, sempre che tale operazione sia possibile e non interagisca con impianti elettrici e simili.

Per impedire l' accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti del cantiere, si dovranno adottare opportuni provvedimenti quali segnalazioni, delimitazioni, scritte e cartelli ricordanti il divieto d' accesso (cartelli di divieto) ed i rischi quivi presenti (cartelli di avvertimento); tali accorgimenti dovranno essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili.

Le zone di lavoro del cantiere, quelle di stoccaggio dei materiali e manufatti e quelle di deposito-sosta dei mezzi meccanici dovranno essere delimitate.

| LAVORAZIONE              | INTERFERENZE           | RISCHI TRASMESSI E PERDURANTI                     |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| Delimitazione del        | - Impianto di terra d  | del Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi    |
| cantiere                 | cantiere edile         | interferenti e rischi che perdurano anche         |
|                          | - Impianto elettrico d | del dopo la fine della fase                       |
|                          | cantiere edile         |                                                   |
| Impianto di terra del    | - Delimitazione d      | del Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi    |
| cantiere edile           | cantiere               | interferenti e rischi che perdurano anche         |
|                          | - Impianto elettrico d | del dopo la fine della fase                       |
|                          | cantiere edile         |                                                   |
| Impianto elettrico del   | - Delimitazione d      | del Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi    |
| cantiere edile           | cantiere               | interferenti e rischi che perdurano anche         |
|                          | - Impianto di terra d  | del dopo la fine della fase                       |
|                          | cantiere edile         |                                                   |
| Impermeabilizzazione     |                        | asi Non ci sono fasi interferenti e rischi che    |
| di strutture orizzontali | concomitanti           | perdurano anche dopo la fine della fase           |
| con guaine a caldo       |                        |                                                   |
| Intonaco civile interno  |                        | asi Non ci sono fasi interferenti e rischi che    |
|                          | concomitanti           | perdurano anche dopo la fine della fase           |
| Pitturazione interna     |                        | asi Non ci sono fasi interferenti e rischi che    |
|                          | concomitanti           | perdurano anche dopo la fine della fase           |
| Demolizione a mano       |                        | asi Rischi trasmessi nel periodo di interferenza: |
| di intonaco interno e    |                        | La sottofase "Demolizione dell'intonaco"          |
| di rivestimenti in       |                        | trasmette i seguenti rischi:                      |
| genere                   |                        | - Inalazioni di polveri durante la demolizione    |
|                          |                        | di strutture                                      |
| Realizzazione di         |                        | asi Rischi che perdurano anche dopo la fine       |
|                          | concomitanti           | della fase:                                       |
| autobloccanti            |                        | - Incidenti con altri veicoli: fino al termine    |
|                          |                        | della lavorazione                                 |

#### 4.3 MODALITA' DI GESTIONE DELL'AREA DI CANTIERE

### Misure di protezione contro i rischi provenienti dall'ambiente esterno

Non sono rilevati rischi provenienti da ambienti esterni

### Misure di protezione connesse alla presenza di linee aeree o interrate

<u>Linee elettriche aeree esterne al cantiere</u>: Non sono rilevate linee interferenti con le attrezzature e le opere provvisionali di cantiere.

<u>Linee elettriche interrate</u>: nella zona del cortile sono presenti linee interrate di alimentazione dell'edificio e dei lampioni.

Rete telefonica: Non sono rilevate linee interferenti con le attrezzature e le opere provvisionali di cantiere.

### Modalità per le recinzioni, gli accessi e le segnalazioni

Tutta l'area del cantiere verrà recintata allo scopo di impedire l'ingresso ai non addetti ai lavori. Apposito cartello indicherà i lavori, gli estremi della concessione, i nominativi di tutte le figure tecniche che hanno partecipato o che parteciperanno alla costruzione secondo gli schemi normativi. Verranno inoltre installati i cartelli di divieto e di avviso previsti per legge. I depositi di materiali verranno realizzati all'interno della recinzione in modo tale da non costituire intralcio ai percorsi pedonali e veicolari. Al cantiere si accederà tramite apposita porta che si aprirà verso l'interno e sarà inoltre munita di catenaggio di chiusura.

### Delimitazione delle zone soggetto a pubblico transito.

Particolare cautela verrà osservata nelle delimitazioni delle zone soggette a pubblico transito. In particolare nelle lavorazioni interessanti il cortile, verranno delimitate e interdette al passaggio le aree interessate. Non è prevista l'occupazione della sede stradale; qualora in corso d'opera emergesse tale necessità o comunque per aree in prossimità della stessa, le opere provvisionali verranno opportunamente segnalate con cartelli, bande colorate e segnalatori notturni.

### Servizi igienico-assistenziali

# Servizi igienici:

Trattandosi di una ristrutturazione in fabbricato esistente le maestranze faranno uso di servizio igienico all'interno del fabbricato, messo a disposizione dal committente.

Come spogliatoio verrà utilizzato una camera la quale non sarà interessata dai lavori.

#### Refettorio:

Stante l'entità delle lavorazioni, verranno presi accordi con esercizi di ristorazione nelle vicinanze.

### Spogliatorio prefabbricato:

Come spogliatoio verrà utilizzato una camera la quale non sarà interessata dai lavori.

#### Viabilità principale di cantiere

### Accesso area

L'accesso al l'area dei lavori avviene da strada pubblica per le zone di deposito localizzate sul cortile interno dell'edificio.

Tale area è dotata di accesso carraio ad uso esclusivo dei mezzi meccanici.

L'accesso ai locali interni avviene tramite il portone principale e da qui ad apposito ingresso situato nell'atrio.

### I pedoni utilizzano i passaggi per l'area dei lavori:

La conformazione dell'area del cantiere non permette di evitare il transito dei pedoni tra nel tratto di ingresso all'area dei lavori.

Per il passaggio di materiali, occorrerà che l'addetto si accerti che non transitino utenti.

Analoghe cautele dovranno esere prese per l'accesso al cortile.

### Impianti e reti di alimentazione

Gli impianti di alimentazione del cantiere verranno realizzati da ditte specializzate che al termine rilasceranno la dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08.

Tutto l'impianto elettrico verrà realizzato a norme CEI.

Entro pochi metri dal punto di consegna verrà installato un interruttore onnipolare, il cui disinserimento toglie corrente a tutto l'impianto del cantiere.

Subito dopo è installato il quadro generale dotato in interruttore magnetotermico contro i sovraccarichi e differenziale contro i contatti accidentali (Id<0.3-0.5°).

I quadri elettrici sono conformi alla norma CEI EN 60439-4 (CEI 17-13/4) con grado di protezione minimo IP44. La rispondenza alla norma è verificata tramite l'applicazione sul quadro di una targhetta dove sono leggibili il nome del costruttore e marchio di fabbrica dell'ASC, la natura e il valore nominale della corrente.

Le linee di alimentazione mobili sono costituite da cavi tipo H07RN-F o di tipo equivalente e sono protette contro i danneggiamenti meccanici.

Le prese a spina sono conformi alla norma CEI EN 60309 (CEI 23-12) e approvate da IMQ, con grado di protezione non inferiore ad IP67 (protette contro l'immersione) e sono protette da interruttore differenziale. Nel quadro elettrico ogni interruttore protegge non più di 6 prese.

Le prese a spina delle attrezzature di potenza superiore a 1000 W sono del tipo a inserimento o disinserimento a circuito aperto.

Per evitare che il circuito sia rinchiuso intempestivamente durante l'esecuzione dei lavori elettrici o per manutenzione apparecchi ed impianti, gli interruttori generali di quadro saranno del tipo bloccabili in posizione di aperto o alloggiati entro quadri chiudibili a chiave.

La protezione contro i contatti indiretti è assicurata dall'interruttore differenziale, dall'impianto di terra, dall'uso di idonei dpi (guanti dielettrici, scarpe isolanti) da parte delle maestranze.

# Modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

I mezzi autorizzati alla fornitura dei materiali od al prelevamento delle macerie, accedono direttamente da via pubblica, con le stesse modalità previste per la viabilità di cantiere.

### 5.3 MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

# Dislocazione degli impianti di cantiere

Nel layout di cantiere è segnalato la posizione dei presidi, delle recinzioni, delle aree occupate o delimitate, e della segnaletica di avviso.

# Dislocazione delle zone di deposito

<u>Ubicazione:</u> ai fini dell'ubicazione dei depositi, l'impresa deve considerare opportunamente la viabilità interna ed esterna, le aree lavorative, l'eventuale pericolosità dei materiali ed i problemi di stabilità del terreno.

E' fatto divieto di predisporre accatastamenti eccessivi in altezza; il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o cedimenti pericolosi.

E' fatto obbligo di allestire i depositi di materiali - così come le eventuali lavorazioni che possono costituire pericolo - in zone appartate del cantiere e delimitate in modo conveniente.

Movimentazione dei carichi: per la movimentazione dei carichi dovranno essere usati, quanto più possibile, mezzi ausiliari atti ad evitare o ridurre le sollecitazioni sugli addetti.

#### Gestione dei rifiuti in cantiere

Si riportano di seguito le modalità di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, che dovranno essere seguite da parte delle imprese.

<u>Smaltimento in discarica di macerie prodotte in cantiere</u>: le macerie devono essere depositate in un'area delimitata e segnalata attraverso apposita cartellonistica, dove deve essere indicato il cod. CER dei rifiuto e la descrizione dello stesso (CER 17.09.04, rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione).

La presa in carico delle macerie (la registrazione su apposita modulistica della quantità di macerie stoccate nel cantiere prima di essere recuperate o portate allo smaltimento) deve essere annotata sul registro di carico e scarico dei rifiuti entro una settimana dalla produzione delle stesse, nel caso in cui il rifiuto sopraccitato venga consegnato a terzi per le fasi di recupero o smaltimento. Il registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere vidimato presso l'Ufficio competente.

Il trasporto delle macerie alla discarica può essere effettuato direttamente dalla ditta produttrice del rifiuto senza la necessità di ottenere autorizzazioni, in quanto non rientra nella categoria dei rifiuti pericolosi. Si rende noto che il trasporto delle macerie deve essere accompagnato da apposito formulario di identificazione vidimato presso l'Ufficio competente.

Altre tipologie di rifiuti: dalla lavorazione in cantiere possono scaturire altre tipologie di rifiuti oltre alle macerie, quali a titolo puramente indicativo e non esaustivo: bancali in legno, carta (sacchi contenenti diversi materiali), nylon, latte sporche di vernici, bidoni sporchi di collanti, guanti usurati.

Per ogni tipologia di rifiuto, deve essere attribuito il relativo codice CER.

# Misure di sicurezza contro i rischi di incendio o esplosione

Per le sostanze infiammabili eventualmente presenti in cantiere, verranno adottate adeguate misure di prevenzione. In particolare non verranno eseguiti lavori suscettibili di innescare incendi o esplosioni (es. impermeabilizzazione a caldo in vicinanza di legno e altro materiale) e gli addetti, nel maneggiare tali sostanze, indosseranno indumenti atti a impedire l'accumulo elettrostatico. Nel cantiere saranno installati idonei estintori e i cartelli avvisatori del pericolo.

# Misure di protezione contro gli sbalzi eccessivi di temperatura

Per evitare (per quanto possibile) l'esposizione delle maestranze alle temperature eccessivamente fredde e eccessivamente calde, esse utilizzeranno idonei indumenti e si provvederà alla alternanza degli addetti all'esposizione.

# Informazioni generali in relazione agli eventi atmosferici

In presenza di forte pioggia, neve, vento o temporali, le lavorazioni all'aperto dovranno essere temporaneamente sospese; la ripresa delle attività in cantiere potrà avvenire solamente al termine dell'evento atmosferico in questione e previa verifica che non si siano create particolari situazioni a rischio.

Nel caso l'accumulo di acqua piovana o neve sulle superfici transitabili in cantiere, venisse a costituire un rischio per le lavorazioni da compiersi, tale accumulo dovrà essere preventivamente rimosso con specifiche attrezzature (pale, scope, pompe ecc.). Tale operazione dovrà compiersi in sicurezza, valutando

preventivamente l'attrezzatura più idonea da impiegarsi ed utilizzando i necessari dispositivi di protezione individuale.

#### 6.3 MODALITA' PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

### Scala di valutazione dei rischi adottata

Per valutare i rischi si e' utilizzata una scala a due dimensioni che tiene conto della provabilità di accadimento del rischio e del danno provocato in caso di accadimento.

I valori possibili per la provabilità che l'evento si verifichi sono i seguenti:

1=improvabile;2=poco provabile;3=provabile;4=molto provabile;

I valori possibili per il danno in caso che l'evento si verifichi sono i seguenti:

1=lieve;2=medio;3=grave;4=molto grave;

Il risultato ottnenuto moltiplicando la provabilità per il danno, costituisce la valutazione del rischio che è definita come segue:

1=molto basso; valori da 2 a 3=basso; valori da 4 a 8= medio; valori da 9 a 16= alto;

Valutazione del rischio rumore.

Secondo quanto previsto dall"art. 16 del D.Lgs. n. 494/96, come modificato dal D.Lgs. n. 528/99, la valutazione del rischio rumore è stata eseguita facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.

In particolare è stato adottato lo studio effettuato da parte del Comitato Paritetico Territoriale di Torino e Provincia e pubblicato nel volume 'Conoscere per Prevenire - Valutazione del rischio derivante dall'a esposizione a rumore durante il lavoro nelle attività edili'.

#### Lavorazioni

## ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DEL CANTIERE:

Sono previste le seguenti fasi lavorative:

- 1. Delimitazione del cantiere
- 2. Impianto di terra del cantiere edile
- 3. Impianto elettrico del cantiere edile

#### INTONACI:

Sono previste le seguenti fasi lavorative:

1. Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

### **OPERE DA PITTORE:**

E' prevista la seguente fase lavorativa:

1. Pitturazione interna

#### IMPERMEABILIZZAZIONI:

Sono previste le seguenti fasi lavorative:

1. Impermeabilizzazione con guaine

#### **DEMOLIZIONI:**

E' prevista la seguente fase lavorativa:

1. Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti in genere

### SISTEMAZIONI ESTERNE:

Sono previste le seguenti fasi lavorative:

- 1. Pavimentazione con cubetti in porfido e simili
- 2. Realizzazione di marciapiede con autobloccanti

#### FAS.0001 - Delimitazione del cantiere

Delimitazione del cantiere

Non sono previste sottofasi lavorative.

# Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Investimento da parte del traffico veicolare (valutazione rischio: ALTO)

- 1. Investimento da parte del traffico veicolare
- la zona di lavoro è delimitata
- le maestranze utilizzano indumenti ad alta visibilità
- il cantiere è segnalato secondo le norme del codice della strada

### Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

### FAS.0002 - Impianto elettrico del cantiere edile

Opere relative alla realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere.

Non sono previste sottofasi lavorative.

### Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico (valutazione rischio: ALTO)

- 1. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico
- viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi l'impianto di terra e il salvavita
- nessuna attrezzatura è collegata all'impianto durante le fasi di installazione
- l'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

### Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

- 1. Scala doppia
- 2. Utensili manuali per lavori elettrici

# Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

- 1. Guanti dielettrici
- 2. Scarpe isolanti

# FAS.0003 - Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti in genere

Demolizione di intonaci e rivestimenti internamente a fabbricati, mediante mazza e scalpello.

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

- 1. Demolizione dell'intonaco
- 2. Trasporto a discarica

# Apprestamenti utilizzati per l'intera fase lavorativa

1. scala doppia

### SOTTOFASE 1. DEMOLIZIONE DELL'INTONACO

#### Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture (valutazione rischio: MEDIO)

1. Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- le maestranze utilizzano mascherine antipolvere
- se non sussiste pericolo di elettrocuzione e scivolamento, le strutture vengono irrorate con acqua

# Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Martello manuale

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Maschera monouso per polveri e fumi

### SOTTOFASE 2. TRASPORTO A DISCARICA

### Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

- 1. Badile
- 2. Secchio
- 3. Autocarro

#### FAS.0004 - Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

Intonaco o rivestimento interno del tipo tradizionale o spruzzato, dalla sbruffatura allo strato a finire.

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

- 1. Preparazione dell'impasto
- 2. Stesura dell'impasto

#### SOTTOFASE 1. PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

#### Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Danni spino-dorsali nel sollevamento dei sacchi di cemento (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

- 1. Danni spino-dorsali nel sollevamento dei sacchi di cemento
- i sacchi superiori a 20 Kg vengono maneggiati in due
- i lavoratori sono formati e informati sulla corretta posizione di sollevamento

### Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

- 1. Badile
- 2. Carriola
- 3. Betoniera a bicchiere

#### Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Cemento

# **SOTTOFASE 2. STESURA DELL'IMPASTO**

# Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Cazzuola

#### FAS.0005 - Pitturazione interna

Pitturazione interna

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

- 1. Preparazione del fondo mediante pulitura/raschiatura/stuccatura
- 2. Stesura del primo e secondo strato

# SOTTOFASE 1. PREPARAZIONE DEL FONDO MEDIANTE PULITURA/RASCHIATURA/STUCCATURA

# Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

- 1. Scala doppia
- 2. Utensili manuali vari

# <u>SOTTOFASE 2. STESURA DEL PRIMO E SECONDO S</u>TRATO

# Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

- 1. Pennello per pittori
- 2. Scala doppia

### Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Pittura colorata all'acqua per interni

### FAS.0006 - Impermeabilizzazione con guaine

Impermeabilizzazione con guaine autoadesive

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

- 1. Pulizia della superficie
- 2. Stesura della guaina

### SOTTOFASE 1. PULIZIA DELLA SUPERFICIE

### Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Inalazione di polveri di cemento (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

- 1. Inalazione di polveri di cemento
- in presenza di polveri, le maestranze fanno uso di mascherine

#### Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali vari

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Maschera monouso per polveri e fumi

# **SOTTOFASE 2. STESURA DELLA GUAINA**

# Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Taglierina manuale

# Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Guaina bitumosa

### FAS.0007 - Pavimentazione con autobloccanti

Pavimentazione con elementi autobloccanti in cemento

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

- 1. Preparazione del sottofondo in sabbia
- 2. Posa degli autobloccanti
- 3. Costipamento

### SOTTOFASE 1. PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO IN SABBIA

#### Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

- 1. Badile
- 2. Carriola
- 3. Autocarro

## SOTTOFASE 2. POSA DEGLI AUTOBLOCCANTI

## Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

- 1. Flessibile o smerigliatrice
- 2. Martello manuale

## SOTTOFASE 3. COSTIPAMENTO DEGLI AUTOBLOCCANTI

## Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Compattatore a piatto vibrante

#### FAS.0008 - Rimozione della recinzione

Rimozione della recinzione

Non sono previste sottofasi lavorative.

#### Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere (valutazione rischio: BASSO)

1. Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere

- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

### Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

- 1. Carriola
- 2. Utensili manuali vari
- 3. Autocarro

## FAS.0009 - Rimozione dell'impianto elettrico

Rimozione dell'impianto elettrico

Non sono previste sottofasi lavorative.

## Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico (valutazione rischio: ALTO)

- 1. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico
- viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi l'impianto di terra e il salvavita
- nessuna attrezzatura è collegata all'impianto durante le fasi di installazione
- l'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

## Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

- 1. Scala doppia
- 2. Utensili manuali per lavori elettrici

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

- 1. Guanti dielettrici
- 2. Scarpe isolanti

## 7.3 MODALITA' GESTIONE INTERFERENZE

| Lavorazione                                                                            | Fas. 0001 Delimitazione e apprestamento del cantiere |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Elementi interferenti                                                                  | Impianto elettrico del cantiere edile                |
| Valutazione rischi da interferenza Sovrapposizioni nell'utilizzo dell'area di cantiere |                                                      |
| Prescrizioni operative                                                                 | Le fasi vengono realizzate in sequenza               |

| Lavorazione                        | Fas.0002 Impianto elettrico del cantiere edile      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Elementi interferenti              | Delimitazione e apprestamento del cantiere          |
| Valutazione rischi da interferenza | Sovrapposizioni nell'utilizzo dell'area di cantiere |
| Prescrizioni operative             | Le fasi vengono realizzate in sequenza              |

| Lavorazione                        | FAS.0003 - Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti in |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                    | genere                                                                 |
| Elementi interferenti              | Non ci sono altre lavorazioni concomitanti                             |
| Valutazione rischi da interferenza | Non ci sono rischi da interferenza                                     |
| Prescrizioni operative             |                                                                        |

| Lavorazione                        | FAS.0004 - Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Elementi interferenti              | Non ci sono altre lavorazioni concomitanti                         |
| Valutazione rischi da interferenza | Non ci sono rischi da interferenza                                 |
| Prescrizioni operative             |                                                                    |

| Lavorazione                        | FAS.0005 - Pitturazione interna            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Elementi interferenti              | Non ci sono altre lavorazioni concomitanti |
| Valutazione rischi da interferenza | Non ci sono rischi da interferenza         |
| Prescrizioni operative             |                                            |

| Lavorazione                        | FAS.0006 - Impermeabilizzazione con guaine |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Elementi interferenti              | Non ci sono altre lavorazioni concomitanti |
| Valutazione rischi da interferenza | Non ci sono rischi da interferenza         |
| Prescrizioni operative             |                                            |

| Lavorazione                        | FAS.0007 - Pavimentazione con autobloccanti                  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| Elementi interferenti              | Non ci sono altre lavorazioni concomitanti                   |  |
| Valutazione rischi da interferenza | Presenza di persone nelle vicinanze                          |  |
| Prescrizioni operative             | Prima delle lavorazioni vengono delimitate le aree di lavoro |  |

| Lavorazione                        | FAS.0008 - Rimozione della recinzione               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Elementi interferenti              | Rimozione dell'impianto elettrico                   |
| Valutazione rischi da interferenza | Sovrapposizioni nell'utilizzo dell'area di cantiere |
| Prescrizioni operative             | Le fasi vengono realizzate in sequenza              |

| Lavorazione                        | FAS.0009 - Rimozione dell'impianto elettrico        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Elementi interferenti              | Rimozione della recinzione                          |
| Valutazione rischi da interferenza | Sovrapposizioni nell'utilizzo dell'area di cantiere |
| Prescrizioni operative             | Le fasi vengono realizzate in sequenza              |

# Via Bologna 47

# 2.4 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

### Ubicazione del cantiere

CIRCOSCRIZIONE 7 Via Bologna 47

#### Descrizione sintetica dell'opera

#### SITUAZIONE ATTUALE

Il complesso industriale di via Bologna viene completato nei primi mesi del 1923.

In tale area, che ha subito i bombardamenti durante il secondo conflitto mondiale e progressive dismissioni fino alla chiusura nel 1978, risulta attualmente utilizzata la sola parte antistante via Bologna e via Padova, ove attualmente sono presenti uffici del Tribunale di Torino e archivio edilizio della Città di Torino.

La configurazione planimetrica dell'edificio è assimilabile ad una "stecca" ed è costituita da un unico corpo di fabbrica di lunghezza complessiva di circa 180 metri lineari e larghezza di circa 17 metri.

L'edificio, in cemento armato, presenta tre piani fuori terra e copertura piana.

Le richieste d'intervento sono relative all' impermeabilizzazione della copertura piana, la quale risulta essere in alcune parti ammalorata e localmente soggetta a distacchi, con possibilità di costituire linee preferenziali di infiltrazioni.

#### INTERVENTI PREVISTI

Gli interventi previsti riguardano le operazioni di sostituzione delle parti ammalorate della guaina attualmente presente, con inoltre puntuali interventi di ripristino dell'integrità della stessa.

A completamento dell'intervento, si provvederà inoltre ad effettuare tramite l'uso di cestello la spicconatura dei cornicioni e la posa di elementi guardacorpo, a formare parapetti provvisori per la tutela dei lavoratori in quota. Si prevede di attuare le seguenti fasi operative:

- Impianto di cantiere.
  - L'area da destinare al cantiere viene individuata nella planimetria allegata al piano di sicurezza e coordinamento. In nessun caso le attività di cantiere dovranno interferire con le uscite ordinarie e di emergenza del fabbricato in oggetto, che, durante tutto il corso dei lavori, continuerà ad ospitare attività e utenti (personale e pubblico).
- Risanamento cornicioni.

L'intervento verrà eseguito previo monitoraggio della struttura del cornicione, effettuata mediante accurata battitura di tutta la superficie esterna, spicconatura delle parti lesionate e/o ammalorate, pulizia del fondo per l'asportazione di ogni tipo di residuo superficiale incoerente, anche su superfici metalliche, verniciatura protettiva delle armature.

La spicconatura e gli interventi protettivi verranno effettuati con l'uso di cestello.

- Montaggio guardacorpi
  - Si prevede il montaggio di guardacorpi in corrispondenza delle aree d'intervento per la sostituzione della guaina bituminosa., da realizzarsi sulla scorta di regolare progetto come richiesto dalle vigenti normative in materia di sicurezza redatto da tecnico abilitato (la relazione di calcolo dovrà essere consegnata al Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva), a perfetta regola d'arte, in osservanza alle vigenti norme in materia.
- Interventi in copertura.
  - In progetto è prevista la rimozione delle guaine ammalorate esistenti, la preparazione del piano di posa mediante primer bituminoso, l'applicazione dello strato di impermeabilizzazione, costituito da una membrana bitume-polimero elastoplastomerica posata in completa aderenza mediante sfiammatura con cannello a gas propano, sovrapponendo i teli per 10 cm e saldando le sovrapposizioni a caldo.
- Smontaggio opere provvisionali e pulizia di cantiere.
  - A fine lavori si prevede lo smontaggio delle opere provvisionali allestite e la pulizia finale e complessiva del cantiere.

## Layout del cantiere

#### 3.4 VALUTAZIONE RISCHI DEL CANTIERE

#### Caratteristiche dell'area di cantiere

Gli interventi previsti sono ubicati sulla copertura del fabbricato, con solo piccoli interventi di ripristino da effettuare lungo i cornicioni.

Portanza: media.

Giacitura e pendenza: pressoché pianeggiante.

Tipo di terreno: sufficientemente compatto.

Presenza di frane o smottamenti: nessuna frana o smottamento è stata mai segnalata in questa zona.

Comunque non verranno mai installate opere provvisionali su terreno di riporto soggetto a franamenti.

<u>Profondità della falda</u>: la falda si trova a oltre 10 metri e non è previsto il suo innalzamento, ne è possibile il suo inquinamento in quanto non vengono utilizzate sostanze inquinanti che possono filtrare nel terreno.

<u>Pericolo di allagamenti</u>: il cantiere si trova in posizione tale che in caso di forte pioggia non dovrebbe verificarsi alcun allagamento.

## Contesto ambientale

L'edificio Ex Nebiolo è collocato tra le vie Bologna, Padova, Como e corso Novara, e costituisce una struttura isolata, delimitata dalle vie pubbliche e dal cortile interno.

Non esistono nella zona edifici sensibili quali ospedali, case di riposo e simili.

Non sono inoltre presenti fonti di inquinamento che possono trasmettere rischi al cantiere.

## Rischi esterni all'area di cantiere

Altri cantieri nelle immediate vicinanze: nessuno

Attività pericolose: nessuna attività pericolosa risulta essere insediata in vicinanza del medesimo.

#### Rischi trasmessi all'area circostante

<u>Caduta di materiali all'esterno del cantiere</u>: nelle zone di confine con aree dove è possibile il passaggio o la presenza di persone verranno installati gli opportuni mezzi provvisionali per evitare la caduta di materiali sui pedoni.

<u>Trasmissione di agenti inquinanti</u>: dato che in cantiere non vengono usati agenti chimici altamente inquinanti, è da escluderne la possibile trasmissione all'esterno.

<u>Propagazione di incendi</u>: verrà messa in atto una sorveglianza specifica da attuarsi durante le operazioni di saldatura e durante ogni altra operazione che possa propagare l'incendio ad altri edifici.

<u>Propagazione di rumori molesti</u>: la propagazione dei rumori verrà ridotta al minimo, utilizzando attrezzature adeguate e organizzando il cantiere in modo che i lavori più rumorosi, in vicinanza delle altre proprietà, vengano eseguiti nelle ore centrali della mattinata e del pomeriggio.

Per impedire l' accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti del cantiere, si dovranno adottare opportuni provvedimenti quali segnalazioni, delimitazioni, scritte e cartelli ricordanti il divieto d' accesso (cartelli di divieto) ed i rischi quivi presenti (cartelli di avvertimento); tali accorgimenti dovranno essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili.

Le zone di lavoro del cantiere, quelle di stoccaggio dei materiali e manufatti e quelle di deposito-sosta dei mezzi meccanici dovranno essere delimitate da una robusta e duratura recinzione.

Per gli elementi costituenti la recinzione su spazio pubblico, durante le ore notturne l'ingombro di questi dovrà risultare visibile per mezzo di opportuna illuminazione sussidiaria.

| LAVORAZIONE              | INTERFERENZE | RISCHI TRASMESSI E PERDURANTI                 |
|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Delimitazione di zone    |              | Non ci sono fasi interferenti e rischi che    |
| pericolose               |              | perdurano anche dopo la fine della fase       |
| Installazione di box     |              | Non ci sono fasi interferenti e rischi che    |
| prefabbricati            |              | perdurano anche dopo la fine della fase       |
| Rimozione della          |              | Non ci sono fasi interferenti e rischi che    |
| recinzione               |              | perdurano anche dopo la fine della fase       |
| Riparazioni di           |              | Rischi trasmessi nel periodo di interferenza: |
| balconi, cornicioni e    |              | La sottofase "Demolizione delle parti         |
| simili                   |              | degradate" trasmette i seguenti rischi:       |
|                          |              | - Caduta di materiali dall'alto nei lavori di |
|                          |              | demolizione                                   |
|                          |              | La sottofase "Riparazione" trasmette i        |
|                          |              | seguenti rischi:                              |
|                          |              | - Caduta di materiali dall'alto nei lavori di |
|                          |              | demolizione                                   |
| Impermeabilizzazione     |              | Non ci sono fasi interferenti e rischi che    |
| di strutture orizzontali |              | perdurano anche dopo la fine della fase       |
| con guaine a caldo       |              |                                               |

#### 4.4 MODALITA' DI GESTIONE DELL'AREA DI CANTIERE

### Misure di protezione contro i rischi provenienti dall'ambiente esterno

Non sono rilevati rischi provenienti da ambienti esterni

### Misure di protezione connesse alla presenza di linee aeree o interrate

<u>Linee elettriche aeree esterne al cantiere</u>: Non sono rilevate linee interferenti con le attrezzature e le opere provvisionali di cantiere.

Rete telefonica: Non sono rilevate linee interferenti con le attrezzature e le opere provvisionali di cantiere.

### Modalità per le recinzioni, gli accessi e le segnalazioni

Tutta l'area del cantiere verrà recintata allo scopo di impedire l'ingresso ai non addetti ai lavori. La recinzione verrà realizzata con materiali robusti e di altezza tale da rendere non equivoco il divieto di accesso. Verranno osservate le norme presenti nel regolamento edilizio comunale. Apposito cartello indicherà i lavori, gli estremi della concessione, i nominativi di tutte le figure tecniche che hanno partecipato o che parteciperanno alla costruzione secondo gli schemi normativi. Verranno inoltre installati i cartelli di divieto e di avviso previsti per legge. I depositi di materiali verranno realizzati all'interno della recinzione in modo tale da non costituire intralcio ai percorsi pedonali e veicolari. Al cantiere si accederà tramite apposita porta che si aprirà verso l'interno e sarà inoltre munita di catenaggio di chiusura.

#### Delimitazione delle zone soggetto a pubblico transito.

Particolare cautela verrà osservata nelle delimitazioni delle zone soggette a pubblico transito. In particolare nell'uso di ponteggi, verranno delimitate e interdette al passaggio le aree interessate nonchè disposte protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Non è prevista l'occupazione della sede stradale; qualora in corso d'opera emergesse tale necessità o comunque per aree in prossimità della stessa, le opere provvisionali verranno opportunamente segnalate con cartelli, bande colorate e segnalatori notturni.

#### Servizi igienico-assistenziali

#### Servizi igienici:

Trattandosi di una ristrutturazione in fabbricato esistente le maestranze faranno uso di servizio igienico all'interno del fabbricato, messo a disposizione dal committente.

## Refettorio prefabbricato:

Nel cantiere è installato un box prefabbricato adibito a refettorio e locale di riposo

Il refettorio è dotato di tavoli, sedie, di attrezzatura elettrica per il riscaldamento delle vivande e di attrezzatura per la conservazione.

L'aerazione del locale è assicurata da finestrature vetrate apribili.

Il locale è coibentato ed è dotato di impianto di riscaldamento e di illuminazione.

Il layout di cantiere individua la zona di installazione che è lontano dalle zone con pericolo di caduta di materiali dall'alto e lontano dalle zone di transito e di manovra degli automezzi.

#### Spogliatorio prefabbricato:

Come spogliatoio verrà utilizzato una camera la quale non sarà interessata dai lavori.

#### Viabilità principale di cantiere

#### Accesso area

L'accesso al cortile interno avviene attraverso un cancello carraio ad uso promiscuo direttamente da strada pubblica.

Una volta all'interno del cortile, il cantiere è dotato di accesso carraio ad uso esclusivo dei mezzi dell'impresa L'accesso è costituito da un cancello chiudibile, avente altezza non minore di 2 mt e dotato di apposito lucchetto.

## I pedoni utilizzano l'accesso carraio e l'area di cortile:

La conformazione dell'area del cantiere non permette la realizzazione di un cancello ad esclusivo uso degli utenti, questi ultimi pertanto continueranno ad utilizzare per il transito il passo carraio, come già avviene in condizioni di esercizio normale

Al fine di evitare interferenze con i mezzi meccanici, questi ultimi fermano la loro corsa prima di transitare per il passo carraio e utilizzeranno l'assistenza di un addetto a terra, che si accerti che non transitino pedoni. L'assistenza di almeno un addetto a terra viene utilizzata anche per tutti i movimenti all'interno del cortile. Verranno inoltre individuate per quanto possibile, corsie preferenziali di transito.

Gli autisti sono resi edotti sulle norme sopra indicate.

## Impianti e reti di alimentazione

Gli impianti di alimentazione del cantiere verranno realizzati da ditte specializzate che al termine rilasceranno la dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08.

Tutto l'impianto elettrico verrà realizzato a norme CEI.

Entro pochi metri dal punto di consegna verrà installato un interruttore onnipolare, il cui disinserimento toglie corrente a tutto l'impianto del cantiere.

Subito dopo è installato il quadro generale dotato in interruttore magnetotermico contro i sovraccarichi e differenziale contro i contatti accidentali (Id<0.3-0.5°).

I quadri elettrici sono conformi alla norma CEI EN 60439-4 (CEI 17-13/4) con grado di protezione minimo IP44. La rispondenza alla norma è verificata tramite l'applicazione sul quadro di una targhetta dove sono leggibili il nome del costruttore e marchio di fabbrica dell'ASC, la natura e il valore nominale della corrente.

Le linee di alimentazione mobili sono costituite da cavi tipo H07RN-F o di tipo equivalente e sono protette contro i danneggiamenti meccanici.

Le prese a spina sono conformi alla norma CEI EN 60309 (CEI 23-12) e approvate da IMQ, con grado di protezione non inferiore ad IP67 (protette contro l'immersione) e sono protette da interruttore differenziale. Nel quadro elettrico ogni interruttore protegge non più di 6 prese.

Le prese a spina delle attrezzature di potenza superiore a 1000 W sono del tipo a inserimento o disinserimento a circuito aperto.

Per evitare che il circuito sia rinchiuso intempestivamente durante l'esecuzione dei lavori elettrici o per manutenzione apparecchi ed impianti, gli interruttori generali di quadro saranno del tipo bloccabili in posizione di aperto o alloggiati entro quadri chiudibili a chiave.

La protezione contro i contatti indiretti è assicurata dall'interruttore differenziale, dall'impianto di terra, dall'uso di idonei dpi (guanti dielettrici, scarpe isolanti) da parte delle maestranze.

## Modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

I mezzi autorizzati alla fornitura dei materiali od al prelevamento delle macerie, accedono direttamente da via pubblica, con le stesse modalità previste per la viabilità di cantiere.

## 5. 4 MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

#### Dislocazione degli impianti di cantiere

Nel layout di cantiere è segnalato la posizione dei presidi, delle recinzioni, delle aree occupate o delimitate, e della segnaletica di avviso.

### Dislocazione delle zone di deposito

<u>Ubicazione:</u> ai fini dell'ubicazione dei depositi, l'impresa deve considerare opportunamente la viabilità interna ed esterna, le aree lavorative, l'eventuale pericolosità dei materiali ed i problemi di stabilità del terreno.

E' fatto divieto di predisporre accatastamenti eccessivi in altezza; il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o cedimenti pericolosi.

E' fatto obbligo di allestire i depositi di materiali - così come le eventuali lavorazioni che possono costituire pericolo - in zone appartate del cantiere e delimitate in modo conveniente.

Movimentazione dei carichi: per la movimentazione dei carichi dovranno essere usati, quanto più possibile, mezzi ausiliari atti ad evitare o ridurre le sollecitazioni sugli addetti. Al manovratore del mezzo di sollevamento o trasporto dovrà essere garantito il controllo delle condizioni di tutto il percorso, anche con l'ausilio di un eventuale aiutante. I percorsi per la movimentazione dei carichi sospesi dovranno essere scelti in modo da evitare, quanto più possibile, che essi interferiscano con zone in cui si trovino persone; diversamente la movimentazione dei carichi dovrà essere opportunamente segnalata al fine di consentire il loro spostamento.

## Gestione dei rifiuti in cantiere

Si riportano di seguito le modalità di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, che dovranno essere seguite da parte delle imprese.

<u>Smaltimento in discarica di macerie prodotte in cantiere</u>: le macerie devono essere depositate in un'area delimitata e segnalata attraverso apposita cartellonistica, dove deve essere indicato il cod. CER dei rifiuto e la descrizione dello stesso (CER 17.09.04, rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione).

La presa in carico delle macerie (la registrazione su apposita modulistica della quantità di macerie stoccate nel cantiere prima di essere recuperate o portate allo smaltimento) deve essere annotata sul registro di carico e scarico dei rifiuti entro una settimana dalla produzione delle stesse, nel caso in cui il rifiuto sopraccitato venga consegnato a terzi per le fasi di recupero o smaltimento. Il registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere vidimato presso l'Ufficio competente.

Il trasporto delle macerie alla discarica può essere effettuato direttamente dalla ditta produttrice del rifiuto senza la necessità di ottenere autorizzazioni, in quanto non rientra nella categoria dei rifiuti pericolosi. Si rende noto che il trasporto delle macerie deve essere accompagnato da apposito formulario di identificazione vidimato presso l'Ufficio competente.

Altre tipologie di rifiuti: dalla lavorazione in cantiere possono scaturire altre tipologie di rifiuti oltre alle macerie, quali a titolo puramente indicativo e non esaustivo: bancali in legno, carta (sacchi contenenti diversi materiali), nylon, latte sporche di vernici, bidoni sporchi di collanti, guanti usurati.

Per ogni tipologia di rifiuto, deve essere attribuito il relativo codice CER.

## Misure generali di protezione contro il rischio di caduta dall'alto

La caduta di persone da posti di lavoro, a quota maggiore di 2 metri dal piano sottostante, verrà impedita con idonee misure di prevenzione, costituite da installazione di elementi guardacorpo.

## Misure di sicurezza contro i rischi di incendio o esplosione

Per le sostanze infiammabili eventualmente presenti in cantiere, verranno adottate adeguate misure di prevenzione. In particolare non verranno eseguiti lavori suscettibili di innescare incendi o esplosioni (es. impermeabilizzazione a caldo in vicinanza di legno e altro materiale) e gli addetti, nel maneggiare tali sostanze, indosseranno indumenti atti a impedire l'accumulo elettrostatico. Nel cantiere saranno installati idonei estintori e i cartelli avvisatori del pericolo.

#### Misure di protezione contro gli sbalzi eccessivi di temperatura

Per evitare (per quanto possibile) l'esposizione delle maestranze alle temperature eccessivamente fredde e eccessivamente calde, esse utilizzeranno idonei indumenti e si provvederà alla alternanza degli addetti all'esposizione.

### Informazioni generali in relazione agli eventi atmosferici

In presenza di forte pioggia, neve, vento o temporali, le lavorazioni all'aperto dovranno essere temporaneamente sospese; la ripresa delle attività in cantiere potrà avvenire solamente al termine dell'evento atmosferico in questione e previa verifica che non si siano create particolari situazioni a rischio.

Nel caso l'accumulo di acqua piovana o neve sulle opere provvisionali o sulle superfici transitabili in cantiere, venisse a costituire un rischio per le lavorazioni da compiersi, tale accumulo dovrà essere preventivamente rimosso con specifiche attrezzature (pale, scope, pompe ecc.). Tale operazione dovrà compiersi in sicurezza, valutando preventivamente l'attrezzatura più idonea da impiegarsi ed utilizzando i necessari dispositivi di protezione individuale.

In presenza di temperatura superiore ai 32 gradi, sono sospese le operazioni eseguite in pieno sole. Alle maestranze viene assicurata la fornitura di acqua potabile preferibilmente fresca, ma non inferiore a 12 gradi. Le maestranze fanno uso di elmetto e abbigliamento estivo.

#### 6.4 MODALITA' PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

#### Scala di valutazione dei rischi adottata

Per valutare i rischi si e' utilizzata una scala a due dimensioni che tiene conto della provabilità di accadimento del rischio e del danno provocato in caso di accadimento.

I valori possibili per la provabilità che l'evento si verifichi sono i seguenti:

1=improvabile;2=poco provabile;3=provabile;4=molto provabile;

I valori possibili per il danno in caso che l'evento si verifichi sono i seguenti:

1=lieve;2=medio;3=grave;4=molto grave;

Il risultato ottnenuto moltiplicando la provabilità per il danno, costituisce la valutazione del rischio che è definita come segue:

1=molto basso; valori da 2 a 3=basso; valori da 4 a 8= medio; valori da 9 a 16= alto;

Valutazione del rischio rumore.

Secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 494/96, come modificato dal D.Lgs. n. 528/99, la valutazione del rischio rumore è stata eseguita facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.

In particolare è stato adottato lo studio effettuato da parte del Comitato Paritetico Territoriale di Torino e Provincia e pubblicato nel volume 'Conoscere per Prevenire - Valutazione del rischio derivante dall'a esposizione a rumore durante il lavoro nelle attività edili'.

#### Lavorazioni

#### **DEMOLIZIONI:**

Sono previste le seguenti fasi lavorative:

- 1. Delimitazione di zone pericolose
- 2. Installazione di box prefabbricati
- 3. Rimozione della recinzione

## COPERTURA:

Sono previste le seguenti fasi lavorative:

- 1. Messa in sicurezza di cornicioni e simili
- 2. Impermeabilizzazione di strutture orizzontali con guaine a caldo

### FAS.0001 - Delimitazione di zone pericolose

Delimitazione di zone pericolose

Non sono previste sottofasi lavorative.

### Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della recinzione (valutazione rischio: MEDIO)

- 1. Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della recinzione
- i lavoratori utilizzano appositi guanti

### Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

- 1. Martello manuale
- 2. Utensili manuali vari

#### FAS.0002 - Impianto elettrico del cantiere edile

Opere relative alla realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere.

Non sono previste sottofasi lavorative.

#### Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico (valutazione rischio: ALTO)

- 1. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico
- viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi l'impianto di terra e il salvavita
- nessuna attrezzatura è collegata all'impianto durante le fasi di installazione
- l'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

## Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

- 1. Scala doppia
- 2. Utensili manuali per lavori elettrici

# Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

- 1. Guanti dielettrici
- 2. Scarpe isolanti

## FAS.0003 - Installazione di box prefabbricati

Installazione di box prefabbricati

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

- 1. Pulizia dell'area
- 2. Scarico dei box dagli automezzi
- 3. Fissaggio del box

## **SOTTOFASE 1. PULIZIA DELL'AREA**

## Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

- 1. Utensili manuali vari
- 2. Autocarro

## SOTTOFASE 2. SCARICO DEI BOX DAGLI AUTOMEZZI

## Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Autogrù

## **SOTTOFASE 3. FISSAGGIO DEL BOX**

#### Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali vari

### FAS.0004 - Messa in sicurezza di cornicioni e simili

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

- 1. Demolizione delle parti degradate
- 2. Riparazione

## Apprestamenti utilizzati per l'intera fase lavorativa

1. Cestello autosollevante

## **SOTTOFASE 1. DEMOLIZIONE DELLE PARTI DEGRADATE**

## Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Caduta di materiali dall'alto nei lavori di demolizione (valutazione rischio: ALTO)

1. Caduta di materiali dall'alto nei lavori di demolizione

Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti

- nessuno opera nella zona sottostante alle opere in demolizione
- i passaggi sono tenuti sgombri
- se esistono passaggi sotto la porzione in demolizione, questi sono protetti con opere provvisionali

#### Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

- 1. Martello demolitore elettrico
- 2. Martello manuale
- 3. Autocarro

### **SOTTOFASE 2. RIPARAZIONE**

### Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Caduta di materiali dall'alto nei lavori di demolizione (valutazione rischio: ALTO)

1. Caduta di materiali dall'alto nei lavori di demolizione

Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti

- nessuno opera nella zona sottostante alle opere in demolizione
- i passaggi sono tenuti sgombri
- se esistono passaggi sotto la porzione in demolizione, questi sono protetti con opere provvisionali

## Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Pennello

## Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Vernici per inertizzazione armature

#### FAS.0005 - Impermeabilizzazione di strutture orizzontali con guaine a caldo

Impermeabilizzazione di strutture orizzontali con guaine a caldo

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

- 1. Pulizia della superficie
- 2. Stesura della guaina

## SOTTOFASE 1. PULIZIA DELLA SUPERFICIE

## Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Inalazione di polveri di cemento (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

- 1. Inalazione di polveri di cemento
- in presenza di polveri, le maestranze fanno uso di mascherine

#### Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali vari

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Maschera monouso per polveri e fumi

## **SOTTOFASE 2. STESURA DELLA GUAINA**

## Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Cadute dall'alto in genere (valutazione rischio: ALTO)

- 1. Cadute dall'alto in genere
- le parti prospicienti il vuoto sono protette da guardacorpo

## Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

- 1. Cannello ad aria calda
- 2. Scala doppia
- 3. Taglierina manuale

#### Elenco delle sostanze pericolose utilizzate

Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Guaina bitumosa

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Semimaschera contro gas e vapori organici

#### FAS.0006 - Rimozione di box prefabbricati

Rimozione di box prefabbricati

Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:

- 1. Eliminazione fissaggi
- 2. Carico su autocarro

## **SOTTOFASE 1. ELIMINAZIONE FISSAGGI**

## Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere (valutazione rischio: BASSO)

- 1. Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

#### Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Utensili manuali vari

## **SOTTOFASE 2. CARICO SU AUTOCARRO**

## Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

1. Autogrù

## FAS.0007 - Rimozione della recinzione

Rimozione della recinzione

Non sono previste sottofasi lavorative.

#### Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere (valutazione rischio: BASSO)

- 1. Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

## Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

- 1. Carriola
- 2. Utensili manuali vari
- 3. Autocarro

## FAS.0008 - Rimozione dell'impianto elettrico

Rimozione dell'impianto elettrico

Non sono previste sottofasi lavorative.

## Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.

Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico (valutazione rischio: ALTO)

- 1. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico
- viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi l'impianto di terra e il salvavita
- nessuna attrezzatura è collegata all'impianto durante le fasi di installazione
- l'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti

## Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede.

- 1. Scala doppia
- 2. Utensili manuali per lavori elettrici

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

- 1. Guanti dielettrici
- 2. Scarpe isolanti

#### 7.4 MODALITA' GESTIONE INTERFERENZE

| Lavorazione                                                                            | FAS.0001 - Delimitazione di zone pericolose |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Elementi interferenti                                                                  | Impianto elettrico del cantiere edile       |  |
| Valutazione rischi da interferenza Sovrapposizioni nell'utilizzo dell'area di cantiere |                                             |  |
| Prescrizioni operative                                                                 | Le fasi vengono realizzate in sequenza      |  |

| Lavorazione                                                                            |                        | Fas.0002 Impianto elettrico del cantiere edile      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                        | Elementi interferenti  | Delimitazione e apprestamento del cantiere          |
| Valutazione rischi da interferenza Sovrapposizioni nell'utilizzo dell'area di cantiere |                        | Sovrapposizioni nell'utilizzo dell'area di cantiere |
|                                                                                        | Prescrizioni operative | Le fasi vengono realizzate in sequenza              |

| Lavorazione                        | FAS.0003 - Installazione di box prefabbricati       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Elementi interferenti              | Delimitazione e apprestamento del cantiere          |
| Valutazione rischi da interferenza | Sovrapposizioni nell'utilizzo dell'area di cantiere |
| Prescrizioni operative             | Le fasi vengono realizzate in sequenza              |

| Lavorazione                        | FAS.0004 - Messa in sicurezza di cornicioni e simili |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Elementi interferenti              | Transito persone                                     |
| Valutazione rischi da interferenza | Caduta di materiali dall'alto                        |

| Prescrizioni operative | vengono interdetti i passaggi sottostanti ai luogni d intervento |  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
|                        |                                                                  |  |
|                        |                                                                  |  |
|                        |                                                                  |  |

Vangana interdetti i naganggi aettestanti ai luoghi d'intervente

| Lavorazione                        | FAS.0005 - Impermeabilizzazione di strutture orizzontali con guaine a caldo |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Elementi interferenti              | Transito persone                                                            |
| Valutazione rischi da interferenza | Caduta di materiali dall'alto                                               |
| Prescrizioni operative             | Vengono interdetti i passaggi sottostanti ai luoghi d'intervento            |

| Lavorazione                        | FAS.0006 - Rimozione di box prefabbricati           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Elementi interferenti              | Smontaggio apprestamento del cantiere               |
| Valutazione rischi da interferenza | Sovrapposizioni nell'utilizzo dell'area di cantiere |
| Prescrizioni operative             | Le fasi vengono realizzate in sequenza              |

| Lavorazione                        | FAS.0007 - Rimozione della recinzione               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Elementi interferenti              | Rimozione dell'impianto elettrico                   |
| Valutazione rischi da interferenza | Sovrapposizioni nell'utilizzo dell'area di cantiere |
| Prescrizioni operative             | Le fasi vengono realizzate in sequenza              |

| Lavorazione                        | FAS.0008 - Rimozione dell'impianto elettrico        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Elementi interferenti              | Rimozione della recinzione                          |
| Valutazione rischi da interferenza | Sovrapposizioni nell'utilizzo dell'area di cantiere |
| Prescrizioni operative             | Le fasi vengono realizzate in sequenza              |

### PARTE GENERALE

#### 8. MISURE DI COORDINAMENTO PER USO COMUNE

Dragorizioni aparativa

<u>Viabilità di cantiere:</u> si rammenta l'obbligo di evitare il deposito di materiali nelle vie di transito, in prossimità di scavi e in posti che possano ostacolare la normale circolazione e comunque al di fuori delle aree definite, di evitare accatastamenti non conformi alle norme,e al buon senso di materiali sfusi o pallettizzati, di evitare la percorrenza delle vie di transito con automezzi in genere limitandola allo stretto necessario e comunque solo per operazioni di carico e scarico di materiali. Eventuali danneggiamenti dovranno essere immediatamente rimossi a cura dell'impresa che ha provocato il danno o la cattiva condizione d'uso; in caso di controversia sarà l'impresa appaltatrice principale a dover provvedere al ripristino delle normali condizioni di cantiere.

Apparecchi di sollevamento: tipo gru, argani, elevatori a cavalletto e a palo, ecc., gli stessi potranno essere utilizzati dalle altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa autorizzazione anche verbale dell'impresa proprietaria (l'autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione dei citati impianti compete all'impresa che li detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che li utilizzano. L'uso degli apparecchi di sollevamento è comunque sempre limitato a personale esperto delle imprese o dei lavoratori autonomi.

Impianto elettrico di cantiere: lo stesso potrà essere utilizzato dalle altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa autorizzazione anche verbale dell'impresa proprietaria (l'autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione dei citato impianto compete all'impresa che li detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che lo utilizzano.

Eventuali modifiche dell'impianto o eventuali manutenzioni potranno avvenire solo con l'intervento di personale elettricamente addestrato e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Macchine operatrici, macchine utensili, attrezzi di lavoro: le stesse potranno essere concesse alle altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa autorizzazione anche verbale dell'impresa proprietaria (l'autorizzazione può

essere concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione delle macchine e attrezzi compete all'impresa che li detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che le utilizzano. L'uso delle macchine e attrezzature citate è tuttavia concesso solo al personale in possesso di adeguata formazione ed addestramento.

Opere provvisionali di vario tipo: (scale semplici e doppie ponti metallici a cavalletti o a tubi e giunti, ponti in legno, ponti a cavalletto o trabattelli, ecc.), le stesse potranno essere utilizzate dalle altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa autorizzazione anche verbale dell'impresa proprietaria (l'autorizzazione può essere concessa so lo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione delle citate opere compete all'impresa che li detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che lo utilizzano.

<u>Informazioni e segnalazioni:</u> in aggiunta alle informazioni di carattere generale fornite, agli addetti ai lavori, dalle imprese esecutrici e a supplemento di altre misure di sicurezza, ulteriori informazioni, riguardanti la sicurezza sul lavoro, dovranno essere fornite secondo necessità mediante scritte, avvisi o segnalazioni convenzionali, il cui significato dovrà essere preventivamente chiarito alle maestranze addette. Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento, di trasporto e i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre dovranno essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili

Eventuali punti di particolare pericolo dovranno essere contraddistinti con segnaletica atta a trasmettere messaggi di avvertimento, divieto, prescrizione e salvataggio.

## Gestione dei mezzi di protezione collettiva

#### Attrezzature di primo soccorso

#### Cassetta di pronto soccorso.

L'appaltatore, mette a disposizione delle maestranze in posizione fissa, ben visibile e segnalata, un cassetta di medicazione il cui contenuto è indicato dalla legge. Devono almeno essere presenti i seguenti medicamenti:siringhe monouso da 50 ml, garze sterili, lacci emostatici, bende, cerotti vari in carta, cerotti vari bendati, guanti monouso in lattice, guanti sterili, ghiaccio istantaneo, rete elastica contenitiva,forbice,acqua ossigenata, disinfettante. E' utile che siano anche presenti il seguente materiale: coperta di lana o coperta termica, termometro, pinza, spugnette detergenti, mascherina per respirazione artificiale, fisiologica in flaconi da 250-500 ml, crema cortisonica, crema o spray per ustioni. L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori designa un soggetto, opportunamente formato, avente il compito di prestare il primo soccorso all'infortunato.

### Illuminazione di emergenza

Così come previsto dalla normativa vigente, sarà cura dell'impresa dotare la recinzione di cantiere e le vie di fuga di apposita illuminazione di emergenza e di segnalazione con apposite lampade dotate di crepuscolare.

#### Mezzi estinguenti

### Estintori portatili.

Quando necessario, in cantiere sono tenuti in efficienza estintori a polvere. La presenza degli estintori è segnalata da appositi cartelli posti in posizione visibile. La zona circostante agli estintori viene tenuta sgombra da materiali e da attrezzature. Di seguito sono elencati le varie classi di agenti estinguenti utilizzabili in relazione al materiale incendiato.

Classe A. Incendi di materiali solidi combustibili come il legno, la carta, i tessuti, le pelli, la gomma ed i suoi derivati, i rifiuti e la cui combustione comporta di norma la produzione di braci ed il cui spegnimento presenta particolari difficoltà.

Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto BUONO, SCHIUMA con un effetto BUONO, POLVERE con un effetto MEDIOCRE e CO2 con un effetto SCARSO.

Classe B. Incendi di liquidi infiammabili per il cui spegnimento è necessario un effetto di copertura e soffocamento, come alcoli, solventi, oli minerali, grassi, eteri, benzine, ecc.

Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto MEDIOCRE, SCHIUMA con un effetto BUONO, POLVERE con un effetto BUONO e CO2 con un effetto MEDIOCRE.

Classe C. Incendi di gas infiammabili quali metano, idrogeno acetilene, ecc.

Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto MEDIOCRE, SCHIUMA con un effetto INADATTO, POLVERE con un effetto BUONO e CO2 con un effetto MEDIOCRE.

Classe D. Incendi di materiali metallici

Classe E. Incendi di apparecchiature elettriche, trasformatori, interruttori, quadri, motori ed apparecchiature elettriche in genere per il cui spegnimento sono necessari agenti elettricamente non conduttivi.

Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto INADATTO, SCHIUMA con un effetto INADATTO, POLVERE con un

effetto BUONO e CO2 con un effetto BUONO.

## 9. MODALITA' ORGANIZZATIVE COORDINAMENTO

L'attività di coordinamento degli interventi di prevenzione e di protezione dovrà essere organizzata dal coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi interessati all'esecuzione delle lavorazioni mediante:

a) prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'impresa appaltatrice dovrà eseguire, unitamente al direttore dei lavori e al coordinatore per l'esecuzione, un sopralluogo al fine di prendere visione congiunta del cantiere tutto, e di valicare il presente piano ed il piano operativo di sicurezza o, eventualmente, apportarvi le occorrenti modifiche

verificando altresì l'esatto calendario dei lavori, di modo da consentire al coordinatore per l'esecuzione di prestabilire i propri interventi in cantiere, che avverranno di norma due giorni prima di ogni nuova fase lavorativa o comunque prima dell'ingresso delle imprese subappaltatrici o dei lavori autonomi in cantiere;

- b) le visite verranno svolte in modo congiunto fra coordinatore, responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice e responsabile di cantiere dell'impresa subappaltatrice, e saranno previste ad ogni loro avvicendamento, con lo scopo di verificare se il cantiere e le relative opere provvisionali rispondono alle prescrizioni di sicurezza, sia dettate dalle norme sia previste dal presente piano;
- c) la consegna dell'area assegnata;
- d) le autorizzazioni di accesso agli impianti;
- e) l'individuazione delle interferenze presenti tra i vari lavori da svolgere nell'area assegnata;
- f) le riunioni per l'approfondimento delle misure da adottare;
- g) le disposizioni per l'eventuale adeguamento del Piano al fine dell'adozione di misure specifiche per superare le interferenze:
- h) i controlli in corso d'opera.

In ogni caso il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà assicurare, tramite le opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano e delle relative procedure di lavoro che riterrà di attuare.

Tutte le imprese che accedono al cantiere produrranno la documentazione prevista da questo piano nel paragrafo "Documentazione da tenere in cantiere".

Le imprese non entreranno in cantiere se non dopo aver preso visione del presente documento. Le persone che accedono al cantiere, se non dipendenti delle imprese, verranno accompagnate dal responsabile del cantiere. Ogni qualvolta vengono apportate modifiche a questo piano, verranno informati i rappresentanti per la sicurezza e i lavoratori interessati.

Tutte le imprese limiteranno l'uso di sostanze pericolose e comunque le terranno negli appositi recipienti e depositeranno in cantiere le relative schede tossicologiche.

Per quanto attiene l' utilizzazione collettiva di impianti (apparecchi di sollevamento, impianti elettrici, ecc.) infrastrutture (quali servizi igienici, opere di viabilità, ecc.) mezzi logistici (quali opere provvisionali, macchine, ecc.) e mezzi di protezione collettiva, le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno attenersi alle indicazioni del coordinatore dei lavori.

Durante l' espletamento dei lavori, il coordinatore per l' esecuzione provvederà, ad indire delle riunioni di coordinamento tra le varie imprese e i lavoratori autonomi, intese a meglio definire le linee di azione ai fini della salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Per quanto attiene lo scambio di reciproche informazioni tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, questi dovranno attenersi alle indicazioni di legge con particolare riferimento all' articolo 26 del D.Lgs 81/08

La viabilità di cantiere verrà mantenuta efficiente a cura dell'impresa che ha causato danni o impedito il transito con depositi o simili.

La pulizia dei servizi assistenziali compete all'impresa principale.

L'uso dell'impianto elettrico di cantiere potrà essere concesso a cura dell'impresa principale alle altre imprese o lavoratori autonomi. Ad essa compete comunque il mantenimento in sicurezza dell'impianto.

Il coordinatore per la sicurezza, congiuntamente all'impresa, redigerà un elaborato da cui risulti la pianificazione temporale dei lavori (diagramma di Gantt), che dipende dall'organizzazione dell'impresa e dalle scelte del committente. Particolare attenzione dovrà porsi ai periodi in cui impresa o altri lavoratori autonomi interagiscono, dato che spesso questi ultimi non conoscono il cantiere (macchinari, opere provvisionali ecc.) e ignorano le misure di sicurezza in atto.

I lavoratori autonomi e le imprese subappaltanti verranno rese edotte che non potranno rimuovere le opere provvisionali dell'impresa (esempio: non rimuovere le tavole del ponteggio per realizzare basamenti temporanei, non rimuovere le scale di accesso ai ponteggi ecc.).

I lavoratori non autorizzati non manovreranno macchine di cantiere per il cui uso è necessaria la presenza del macchinista specializzato.

Durante la fase di realizzazione dell'impianto elettrico, prima di attivare la corrente verrà dato preavviso a tutte le maestranze presenti in cantiere. Le parti dell'impianto sotto tensione verranno debitamente protette.

In presenza di operazioni di saldatura a fiamma, soprattutto se seguite da personale esterno, il personale addetto si accerterà che tale operazioni non comporti rischi di incendio a danno delle strutture adiacenti.

### Gestione dell'emergenza.

In previsione di gravi rischi quali: incendio, esplosioni, crollo, allagamento, deve essere prevista la modalità di intervento verranno designate le persone che formeranno la squadra di primo intervento. Dette persone verranno opportunamente formate e informate. Esse in condizioni normali svolgono anche il compito di sorveglianza delle vie di esodo, dei mezzi di spegnimento e del rispetto dei divieti e delle limitazioni, la cui trasgressione può impedire un facile e sicuro intervento.

#### Formazione del personale in materia di igiene e sicurezza

Ai fini della gestione in sicurezza del cantiere è indispensabile che i datori di lavoro delle imprese appaltatrici e subappaltatrici abbiano attuato nei confronti dei lavoratori subordinati quanto previsto dal D.Lgs.81/08 e dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di istituti relazionali di informazione, formazione, addestramento ed istruzione al fine della prevenzione dei rischi lavorativi. L'avvenuto adempimento agli istituti relazionali dovrà essere dimostrato dai vari datori di lavoro che si susseguono in cantiere con consegna al coordinatore in fase di esecuzione di dichiarazione liberatoria.

## Sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori impegnati nel cantiere

Nei confronti di tutti i lavoratori delle imprese appaltanti e subappaltanti chiamati ad operare nel cantiere, dovrà essere stata accertata l'idoneità fisica mediante visita medica ed accertamenti diagnostici eseguiti a cura di un medico competente.

Il datore di lavoro attiva la sorveglianza sanitaria in relazione al rischio a cui è sottoposto il lavoratore secondo le prescrizioni legislative vigenti.

A titolo esplicativo si riportano le principali sorveglianze da attuare.

## Sorveglianza sanitaria in presenza di agenti biologici.

Tutti gli addetti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e , previo parere del medico competente, alle eventuali vaccinazioni ritenute necessarie (es. antiepatiti)

## Sorveglianza sanitaria in presenza di agenti chimici.

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria , previo parere del medico competente, tutti gli addetti che utilizzano o che possono trovarsi a contatto con agenti chimici tossici considerati tali in base alle indicazioni riportate nella scheda tossicologica

Sorveglianza sanitaria in presenza rischio da movimentazione manuale dei carichi.

Il medico competente stabilisce la periodicità delle visite a cui tutti i lavoratori sono sottoposti.

Sorveglianza sanitaria in presenza di rischio da radiazioni non ionizzanti.

Gli addetti sono sottoposti a visita medica con periodicità semestrale, salvo diversa prescrizione del medico

#### Sorveglianza sanitaria in presenza di rischio rumore.

La sorveglianza sanitaria è attivata per tutti i lavoratori il cui livello di esposizione personale è superiore a 85 dba. Per valori compresi tra 80 e 85 dba è lo stesso lavoratore che può richiedere la visita medica . La periodicità delle visite è stabilita dal medico competente.

Sorveglianza sanitaria in presenza di rischio da vibrazioni.

Tutti i lavoratori sottoposti a questo rischio eseguono la visita medica con frequenza annuale.

#### Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale in cantiere

A tutti i lavoratori dovranno essere obbligatoriamente forniti in dotazione personale tute di lavoro, scarpe di sicurezza, guanti ed elmetti per la protezione del capo. Dovranno essere disponibili in cantiere occhiali, maschere, tappi o cuffie auricolari contro il rumore, cinture di sicurezza, e quant'altro in relazione ad eventuali rischi specifici attinenti la particolarità del lavoro.

I Datori di Lavoro, i Responsabili de Servizio di prevenzione e protezione, i lavoratori incaricati di attuare le misure di Pronto Soccorso, delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi, dovranno percorrere prima dell' inizio dei lavori, la strada necessaria per raggiungere il più vicino Pronto Soccorso, allo scopo di conoscerlo e seguirlo correttamente in eventuali situazioni di emergenza che si potrebbero venire a creare.

#### Copertura a tetto.

Non dovranno essere gettati dal tetto materiali che possono colpire gli operai che lavorano nei piani sottostanti.

### Impianti elettrici.

Prima di attivare la corrente elettrica dovrà essere dato preavviso alle maestranze. Non possono essere rimosse le opere provvisionali dei ponteggi prima della fine dei lavori (non rimuovere le scale di accesso ai piani del ponteggio, non rimuovere le tavole).

#### Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e/o a mano.

Nessun operaio dovrà operare nel raggio di azione dei mezzi meccanici quando questi ultimi sono in moto.

#### Coordinamento generale

#### Modalità di trasmissione dei piano di sicurezza e coordinamento.

Il Committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese da lui individuate e operanti nel cantiere; in caso di suddivisione di appalti è possibile trasmettere solo uno stralcio contenente lavorazioni di interesse dell'appaltatore.

#### Modalità di trasmissione del piano operativo di sicurezza redatto dalle imprese appaltatrici e suoi contenuti.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione.

#### Modalità di comunicazione di eventuale sub-appalto.

Ai sensi dell'art. 1656 del Codice Civile, si dovrà richiedere preventivamente al committente l'autorizzazione a lavori in sub-appalto.

#### Modalità di gestione del piano di sicurezza e di coordinamento e dei piani operativi in cantiere.

Si fa obbligo all'Impresa aggiudicataria appaltatrice di trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici sub-appaltatrici ed ai lavoratori autonomi, prima dell'inizio dei lavori, anche allo scopo di potere correttamente redigere da parte degli stessi, i rispettivi previsti piani operativi.

Qualsiasi situazione, che possa venirsi a creare nel cantiere, difforme da quanto previsto nel piano di sicurezza e Coordinamento e nei piani operativi, dovrà essere tempestivamente comunicata al coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette di tenere in cantiere a disposizione dei lavoratori interessati una copia del piano di sicurezza e coordinamento e una copia del piano operativo.

## Modalità di consultazione dei rappresentanti per la sicurezza delle imprese.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette di mettere a disposizione, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, al proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sia esso interno all'azienda o a livello territoriale, il presente piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza.

Qualora il Rappresentante dei Lavoratori lo richieda, il datore di lavoro deve fornire ogni chiarimento in merito ai citati documenti. Qualora il Rappresentante dei Lavoratori formuli delle proposte o delle riserve circa i contenuti dei citati documenti, questi dovranno essere tempestivamente trasmessi al coordinatore per l'esecuzione che dovrà provvedere nel merito.

Di tale atto verrà richiesta documentazione dimostrativa alle imprese da parte del coordinatore per l'esecuzione.

Modalità di organizzazione dei rapporti tra le imprese ed il coordinatore per l'esecuzione.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i lavoratori autonomi, di comunicare al coordinatore per l'esecuzione la data di inizio delle proprie lavorazioni con almeno 48 ore di anticipo (la comunicazione deve avvenire per iscritto anche via fax al numero 0125/757705).

Modalità di organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e del coordinamento delle attività nonché della reciproca informazione.

Per quanto attiene l'utilizzazione collettiva di impianti (apparecchi di sollevamento, impianti elettrici, ecc.), infrastrutture (quali servizi igienico assistenziali, opere di viabilità, ecc.), mezzi logistici (quali opere provvisionali macchine, ecc.), e mezzi di protezione collettiva, le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno attenersi alle indicazioni sottoesposte.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i lavoratori autonomi, di attenersi alle norme di coordinamento e cooperazione indicate nel presente documento nella relazione tecnica di analisi delle varie fasi lavorative.

Durante l'espletamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione provvederà, qualora lo ritenesse necessario, ad indire delle riunioni di coordinamento tra le varie imprese e i lavoratori autonomi, intese a meglio definire le linee di azione ai fini della salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Per quanto attiene lo scambio di reciproche informazioni tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, questi dovranno attenersi alle indicazioni di legge.

Nello specifico tra le imprese dovrà sussistere una cooperazione circa l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, peraltro indicati nella relazione tecnica di analisi delle fasi di lavoro, dovranno essere coordinati anche tramite informazioni reciproche necessari ad individuare rischi da interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nell'esecuzione delle opere.

## Segnaletica di sicurezza

## Segnaletica per il cantiere edile

## All'ingresso del cantiere:

- cartello indicante il divieto di ingresso ai non addetti ai lavori
- cartello con divieto di avvicinarsi ai mezzi d'opera
- cartello indicante l'uso dei dispositivi di protezione (casco, tute ecc.)

## Sull'accesso carraio:

- cartello di pericolo generico con l'indicazione procedere adagio
- cartello indicante la velocità massima in cantiere di 15 km/h
- cartello dei carichi sospesi ( da posizionarsi inoltre in vicinanza della gru, dei montacarichi ecc.)

#### Sui mezzi di trasporto:

- cartello di divieto di trasporto di persone

## Dove esiste uno specifico rischio:

- cartello di divieto di fumare ed usare fiamme libere in tutti i luoghi in cui può esservi pericolo di incendio ed esplosione
- cartello di divieto di eseguire pulizia e lubrificazioni su organi in movimento
- cartello di divieto ad eseguire riparazioni su macchine in movimento
- cartello di divieto di avvicinarsi alle macchine utensili con vestiti svolazzanti
- cartello di divieto di rimozione delle protezioni delle macchine e utensili

## Dove è possibile accedere agli impianti elettrici:

- cartello indicante la tensione in esercizio
- cartello indicante la presenza di cavi elettrici
- cartello indicante la presenza di cavi elettrici aerei

#### Presso le strutture igienico assistenziali:

- cartello indicante la potabilità o meno dell'acqua
- cartello indicante la cassetta del pronto soccorso
- cartello riportante le norme di igiene da seguire

## Presso i mezzi antincendio:

- cartello indicante la posizione di estintori
- cartello indicante le norme di comportamento in caso di incendio

#### 10. GESTIONE DELLE EMERGENZE

### Norme da seguire in caso di infortuni

### Caduta dall'alto.

In presenza di cadute dall'alto viene immediatamente richiesto l'intervento del pronto soccorso. Nel frattempo l'infortunato non viene spostato né tanto meno viene sollevato in posizione eretta. Al più viene sdraiato in posizione antishock.

#### Tagli agli arti.

In presenza di tagli esterni, la ferita viene pulita e disinfettata utilizzando i prodotti presenti nella cassetta di pronto soccorso. La ferita viene tamponata con garze sterili. Viene richiesto l'intervento del medico o nei casi più gravi del pronto soccorso.

#### Elettrocuzione.

In caso di contatto accidentale con linee elettriche se l'infortunato resta a contatto con la tensione ed essa non sia immediatamente disattivabile, è necessario allontanare l'infortunato con un supporto di materiale isolante (tavola di legno, manico di legno ecc.). Se il suolo è bagnato il soccorritore deve isolarsi da terra utilizzando ad esempio una tavola di legno.

Viene verificato che l'infortunato non abbia subito un arresto cardiaco. In caso positivo viene eseguito il massaggio cardiaco da persona informata di tale tecnica.

Viene richiesto l'immediato intervento del pronto soccorso.

## Bruciature o scottature.

In caso di ustioni o bruciature richiedere l'intervento del pronto soccorso e nel frattempo rimuovere gli indumenti bruciati, purchè essi non siano attaccati alla pelle. Avvolgere le ustioni con bende e, se disponibili, con appositi oli antiscottature, evitando di bucare le bolle. Sdraiare l'infortunato in posizione antishock e coprirlo.

#### Inalazione sostanze chimiche.

In caso di contatto o inalazione di sostanze chimiche, viene richiesto l'intervento di un'ambulanza e l'infortunato è condotto nel vicini pronto soccorso. vengono anche reperite le schede tossicologiche del prodotto. Nella fasi di primo soccorso vengono seguite le indicazioni ivi riportate. In caso di ingestione viene evitato di provocare il rigurgito se ciò provoca danni all'apparato respiratorio (bronchite chimica).

## Radiazioni non ionizzanti (es. ultravioletti da saldatura).

Condurre l'infortunato in ambiente fresco ed aerato e applicare compresse fredde. Viene richiesto l'intervento medico.

## Colpi di calore.

L'infortunato viene disposto in posizione di sicurezza (disteso sul fianco a testa bassa con ginocchio piegato per assicurarne la stabilità) coperto in luogo asciutto e aerato. Viene richiesto l'intervento del pronto soccorso esterno.

#### Norme generali relative alla evacuazione del cantiere

L'impresa principale e le altre imprese individuano, tra le persone alle sue dipendenze, colui o coloro che sono addetti all'emergenza.

Le operazioni di evacuazione sono dirette dal capocantiere che ha anche il compito di avvisare telefonicamente i mezzi di soccorso. I lavoratori sono formati e informati sulle modalità di evacuazione.

## Procedure di emergenza in caso di inquinamento da agenti chimici

In presenza di emissioni tossiche o in presenza di pericolo imminenti della loro fuoriuscita, le maestranze abbandonano il cantiere. Contemporaneamente viene attivata la procedura di emergenza che prevede l'individuazione della fonte di inquinamento e delle sostanze inquinanti. Se le emissioni sono causate da prodotti utilizzati all'interno del cantiere, vengono reperite le schede tossicologiche.

## Procedure da seguire in caso condizioni climatiche avverse

In caso di forte pioggia e/o di persistenza della stessa.

Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti di opere in c.a. o di interventi di messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere provvisionali. Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere. Prima della ripresa dei lavori procedere a : verificare la consistenza delle pareti degli scavi; verificare la conformità delle opere provvisionali; controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci; controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni; verificare la presenza di acque in locali seminterrati. La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere. Verificare la presenza di acque in locali seminterrati. La ripresa

dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di forte vento.

Sospendere le lavorazioni in atto, ad eccezione di getti di opere in c.a. o di interventi di messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere provvisionali. Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere. Prima della ripresa dei lavori procedere a : verificare la consistenza delle armature e puntelli degli scavi; controllare la conformità degli apparecchi di sollevamento; controllare la regolarità di ponteggi, parapetti, impalcature e opere provvisionali in genere. La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di freddo con temperature sotto zero e/o particolarmente rigida.

All'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione. Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi di cantiere. La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di forte caldo con temperatura oltre 35 gradi.

All'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; Riprendere le lavorazioni a seguito del raggiungimento di una temperatura accettabile. La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.

## Procedure di emergenza in caso di incendio

## Principi di prevenzione incendi

In caso di incendio, pertanto, è necessario avvisare tempestivamente tale organo il quale, se lo ritenesse necessario, provvederà a richiedere rinforzi alla competente caserma dei VV.F.

Comunque, in caso di incendio si provvederà a sgomberare 1'area interessata senza causare panico e cercare di mantenere 1'incendio sotto controllo sino all'arrivo dei Vigili del Fuoco

Le installazioni del cantiere, e tutte le zone con le principali lavorazioni, dovranno essere dotate di una serie di estintori a polvere del tipo A-B-C e della capacità di 6 kg..

E' vietato, per motivi ambientali, l'utilizzazione dell'Halon come agente estinguente.

Su ogni estintore deve essere indicata la data della verifica semestrale e la firma di chi la ha eseguita.

Per eliminare o ridurre i rischi di incendio è necessario avere le seguenti avvertenze:

- non fumare, saldare, smerigliare o introdurre fiamme libere in luoghi dove esista pericolo di incendio e di esplosione per presenza di gas, vapori e polveri facilmente infiammabili o esplosive (ad esempio i locali di ricarica degli accumulatori);
- spegnere il motore dei veicoli e delle installazioni durante il rifornimento di carburante;
- non gettare mozziconi di sigaretta all'interno di depositi e di ambienti dove sono presenti materiali o strutture incendiabili;
- evitare l'accumulo di materiali infiammabili ( ad esempio legna , carta , stracci ) in luoghi dove per le condizioni ambientali o per le lavorazioni svolte esiste pericolo di incendio;
- adottare schermi e ripari idonei, durante lavori di saldatura, smerigliatura e molatura in vicinanza di materiali e strutture incendiabili;
- non causare spandimenti effettuando il travaso di liquidi infiammabili e se ciò dovesse accadere provvedere immediatamente ad asciugarli;
- non sottoporre a saldatura recipienti metallici che abbiano contenuto liquidi infiammabili l'operazione deve essere eseguita soltanto adottando particolari misure (ad esempio riempiendoli di acqua o di sabbia) e esclusivamente da personale esperto;
- non esporre le bombole di gas combustibile e comburente a forti fonti di calore ed escludere nel modo più assoluto l'uso di fiamme per individuare eventuali perdite;
- tenere sempre a portata di mano un estintore di tipo adeguato alle sostanze eventualmente infiammabili;
- mantenere sgombre da ostacoli le vie di accesso ai presidi antincendio e le uscite di sicurezza.

#### Regole di comportamento in caso di incendio

Per incendi di modesta entità :

- intervenire tempestivamente con gli estintori di tipo adeguato alle sostanze che hanno preso fuoco;
- a fuoco estinto controllare accuratamente l'avvenuto spegnimento totale delle braci;
- arieggiare i locali prima di permettere l'accesso delle persone.

Per incendi di vaste proporzioni :

- dare il più celermente possibile l'allarme e fare allontanare tutte le persone accertandosi che tutte siano state avvertite;
- intervenire sui comandi di spegnimento degli impianti di ventilazione e condizionamento;

- accertarsi che nessuno stia usando l'ascensore e intervenire sull'interruttore di alimentazione dei motori mettendolo fuori servizio;
- interrompere l'alimentazione elettrica e del gas nella zona interessata dall'incendio;
- richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco;
- azionare gli eventuali impianti fissi di spegnimento;
- allontanare dalla zona di incendio i materiali infiammabili.

## Regole fondamentali per l'uso degli estintori

Per un efficace intervento di spegnimento con estintori portatili , dopo avere scelto i tipo più idoneo a disposizione e averlo attivato secondo le istruzioni d'uso, occorre :

- agire con progressione iniziando lo spegnimento del focolaio più vicino sino a raggiungere i principale dirigendo il getto alla base delle fiamme e avvicinandosi il più possibile senza pericoli per la persona;
- erogare il getto con precisione evitando gli sprechi;
- non erogare il getto controvento né contro le persone;
- non erogare sostanze conduttrici della corrente elettrica (ad esempio acqua e schiuma) su impianti e apparecchiature in tensione;

#### Procedure di emergenza in caso di crollo della struttura

In presenza di crollo repentino della struttura o in presenza di pericolo imminente di crollo, le maestranze abbandonano la zona utilizzando le vie di fuga preventivamente individuate.

In caso di crollo viene verificata la presenza di persone sotto le macerie e se il riscontro è positivo viene attivata la procedura di emergenza che comprende la immediata verifica a vista della persistenza di pericoli di crollo e l'attivazione del soccorso esterno ed interno. Il soccorso interno ha lo scopo di individuare la posizione delle persone infortunate e di iniziare le operazioni di rimozione delle macerie preferibilmente a mano o se necessario utilizzando mezzi meccanici che dovranno essere disponibili in cantiere. Contemporaneamente viene richiesto, dal capo cantiere, l'intervento dei vigili del fuoco e del pronto soccorso.

### 11. MODALITA' GESTIONE ATTREZZATURE

E' previsto l'uso delle seguenti attrezzature:

- 1. Atomizzatore portatile
- 2. Avvitatore a batterie
- 3. Badile
- 4. Cannello ad aria calda
- 5. Cannello ossiacetilenico
- 6. Carriola
- 7. Cazzuola
- 8. Flessibile o smerigliatrice
- 9. Forbici
- 10. Martello demolitore elettrico
- 11. Martello manuale
- 12. Pennello per pittori
- 13. Piccone manuale
- 14. Scala doppia
- 15. Scala semplice portatile
- 16. Trapano elettrico
- 17. Utensili manuali per lavori elettrici
- 18. Utensili manuali vari

## **Atomizzatore portatile**

Atomizzatore a zaino utilizzato per lo spandimento di liquidi

## Misure organizzative

L'atomizzatore deve essere fornito di serbatoio separato di acqua pulita

## Procedure di utilizzo

#### PRIMA DELL'UTILIZZO

- verificare le protezioni, le valvole e gli organi eroganti

## **DURANTE L'UTILIZZO**

- interrompere l'erogazione in caso di presenza di persone nella zona di utilizzo

#### DOPO L'UTILIZZO

- pulire gli organi eroganti

### Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Inalazione di sostanze tossiche nell'uso dell'atomizzatore (valutazione rischio: MEDIO)

1. Inalazione di sostanze tossiche nell'uso dell'atomizzatore

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- l'operatore usa una maschera facciale
- è impedito l'accesso alla zona d'uso dell'atomizzatore
- in presenza di vento, la lavorazione è sospesa
- i tubi di connessione sono protetti da eventuali perdite

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

- 1. Guanti in gomma antiacidi e solventi
- 2. Maschera monouso con valvola per polveri e fumi
- 3. Schermo facciale in policarbonato

## **Avvitatore a batterie**

Avvitatore elettrico manuale a batterie

## Procedure di utilizzo

## **DURANTE L'UTILIZZO**

- utilizzare appositi guanti

#### Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Elettrocuzione nell'uso dell'avvitatore a batterie (valutazione rischio: BASSO)

Proiezione di schegge (valutazione rischio: BASSO)

Rumore nell'uso dell'avvitatore a batterie (valutazione rischio: MEDIO)

- 1. Elettrocuzione nell'uso dell'avvitatore a batterie
- prima dell'uso viene verificata la presenza di reti sotto tensione
- l'avvitatore è dotato di doppio isolamento
- 2. Proiezione di schegge
- le maestranze utilizzano appositi occhiali
- 3. Rumore nell'uso dell'avvitatore a batterie

Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti

- l'operatore fa uso di tappi auricolari
- il trapano è dotato di comando a uomo presente

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

## **Badile**

Utensile manuale utilizzato per lo scavo o per il caricamento di materiali terrosi

## Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

- 1. Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali
- il manico dell'attrezzo è proporzionato all'altezza dell'operatore
- l'attrezzo è mantenuto in buono stato
- le maestranze sono formate e informate sull'uso dell'attrezzo

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

#### Cannello ad aria calda

Cannello alimentato da GPL per la produzione di aria calda utilizzato in genere per il fissaggio di guaine

#### Procedure di utilizzo

#### PRIMA DELL'UTILIZZO

- controllo del riduttore di pressione e dei tubi di gomma

### **DURANTE L'UTILIZZO**

- spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas durante le pause di lavoro
- verificare l'eventuali perdite di gas

## DOPO L'UTILIZZO

- spegnere la fiamme e chiudere le valvole del gas e riporre le bombola nel deposito cantiere

#### Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Inalazione di gas nell'uso del cannello (valutazione rischio: MEDIO) Incendi ed esplosioni nell'uso del cannello (valutazione rischio: ALTO) Rumore nell'uso di attrezzi generici (valutazione rischio: BASSO) Ustioni nell'uso del cannello (valutazione rischio: ALTO)

- 1. Inalazione di gas nell'uso del cannello
- i locali chiusi vengono ventilati naturalmente o artificialmente
- l'operatore utilizza apposita maschera
- non viene utilizzato nei locali completamenti interrati e non aerati
- 2. Incendi ed esplosioni nell'uso del cannello

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- la fiamma viene spenta quando il cannello viene appoggiato
- il cannello non viene utilizzato vicino a sostanze infiammabili
- le bombole di GPL sono tenute in verticale e sono dotate di dispositivi di sicurezza
- le bombole sono tenute lontane da fonti di calore
- è disponibile un estintore a polvere
- Rumore nell'uso di attrezzi generici

Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti

- l'operatore utilizza cuffie o tappi auricolari
- 4. Ustioni nell'uso del cannello
- gli operatori utilizzano guanti, occhiali, grembiale in cuoio ed elmetto protettivo

### Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

- 1. Grembiale per saldature
- 2. Guanti anticalore
- 3. Schermo facciale in policarbonato

## Cannello ossiacetilenico

Cannello alimentato da acetilene utilizzato per il taglio e la saldatura dei metalli

## Procedure di utilizzo

## PRIMA DELL'UTILIZZO

- controllo dei manometri e dei riduttori di pressione e della stabilità delle bombole sul carrello portabombole
- verificare l'assenza di gas o altro materiale infiammabile nell'ambiente sul quale si effettuano gli interventi

## **DURANTE L'UTILIZZO**

- le bombole non devono essere lasciate esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore
- spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas nelle pause di lavoro
- non utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas

#### DOPO L'UTILIZZO

- dopo aver spento la fiamma chiudere le valvole di afflusso del gas
- le bombole devono essere riposte nel deposito di cantiere

### Verifiche da attuare

#### **DURANTE L'UTILIZZO**

- l'addetto utilizza grembiale in cuoio e guanti

## Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Inalazione di gas nell'uso del cannello (valutazione rischio: MEDIO) Incendi ed esplosioni nell'uso del cannello ossiacetilenico (valutazione rischio: ALTO) Rumore nell'uso di attrezzi generici (valutazione rischio: BASSO) Ustioni nell'uso del cannello (valutazione rischio: ALTO)

- 1. Inalazione di gas nell'uso del cannello
- i locali chiusi vengono ventilati naturalmente o artificialmente
- l'operatore utilizza apposita maschera
- non viene utilizzato nei locali completamenti interrati e non aerati
- 2. Incendi ed esplosioni nell'uso del cannello ossiacetilenico

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- la fiamma viene spenta quando il cannello viene appoggiato
- il cannello non viene utilizzato vicino a sostanze infiammabili
- le bombole di acetilene sono ancorate in verticale e sono dotate di dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma
- le bombole sono tenute lontane da fonti di calore
- è disponibile un estintore a polvere
- nei recipienti chiusi viene soffiata aria prima delle operazioni di taglio e/o saldatura
- 3. Rumore nell'uso di attrezzi generici

Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti

- l'operatore utilizza cuffie o tappi auricolari
- 4. Ustioni nell'uso del cannello
- gli operatori utilizzano guanti, occhiali, grembiale in cuoio ed elmetto protettivo

### Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

- 1. Grembiale per saldature
- 2. Guanti anticalore
- 3. Maschera per saldatura

#### Carriola

## Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Caduta di materiali dalla carriola (valutazione rischio: MEDIO)

Danni all'apparato spino/dorsali nell'uso della carriola (valutazione rischio: MEDIO) Scivolamenti e cadute a livello nell'uso della carriola (valutazione rischio: BASSO)

- 1. Caduta di materiali dalla carriola
- il carico non supera i bordi della carriola
- 2. Danni all'apparato spino/dorsali nell'uso della carriola
- la carriola è caricata per un peso inferiore a 40 Kg
- le ruote sono mantenute ben gonfie
- viene prevista la turnazione degli operai
- 3. Scivolamenti e cadute a livello nell'uso della carriola
- i passaggi sono mantenuti sgombri
- le passerelle hanno dimensione regolamentare

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

#### Cazzuola

#### Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Dermatosi per contatto con il cemento (valutazione rischio: BASSO)

- 1. Dermatosi per contatto con il cemento
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

### Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

## Flessibile o smerigliatrice

Utensile elettrico manuale con disco rotante ad alta velocità utilizzato in genere per il taglio di metalli

### Procedure di utilizzo

#### PRIMA DELL'UTILIZZO

- verifica dell'interruttore del fissaggio del disco e dell'integrità del medesimo

#### **DURANTE L'UTILIZZO**

- l'utensile deve essere ben impugnato con entrambe le mani tramite apposite maniglie
- non tagliare materiali ferrosi in vicinanza di sostanze infiammabili

#### DOPO L'UTILIZZO

- scollegare elettricamente l'utensile

#### Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Inalazione di polveri nell'uso del flessibile (valutazione rischio: MEDIO)
Proiezione di schegge nell'uso del flessibile (valutazione rischio: MEDIO)
Rumore nell'uso del flessibile/levigatrice (valutazione rischio: ALTO)
Tagli agli arti inferiori e superiori nell'uso del flessibile (valutazione rischio: MEDIO)
Ustioni nell'uso del flessibile (valutazione rischio: BASSO)

1. Inalazione di polveri nell'uso del flessibile

Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti

- è evitato il taglio in ambienti chiusi
- l'operatore utilizza mascherine antipolvere
- 2. Proiezione di schegge nell'uso del flessibile

Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti

- l'operatore indossa occhiali o maschera
- l'operatore evita di esercitare troppa pressione sull'utensile
- il disco usurato o danneggiato viene sostituito
- 3. Rumore nell'uso del flessibile/levigatrice

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- i non addetti sono allontanati dalla zona di lavoro
- l'operatore utilizza cuffie o tappi auricolari
- 4. Tagli agli arti inferiori e superiori nell'uso del flessibile
- l'operatore utilizza guanti antitaglio e scarpe antinfortunistiche
- la sostituzione del disco avviene con spina distaccata
- il flessibile dispone di interruttore a uomo presente
- il disco è dotato di apposita protezione

- 5. Ustioni nell'uso del flessibile
- l'operatore utilizza appositi guanti

### Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti antitaglio in pelle

## **Forbici**

### Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Tagli agli arti nell'uso di attrezzi manuali (valutazione rischio: MEDIO)

- 1. Tagli agli arti nell'uso di attrezzi manuali
- le maestranze fanno uso di guanti e di tute antitaglio

### Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti antitaglio in pelle

## Martello demolitore elettrico

Utensile elettrico utilizzato nelle demolizioni o nelle perforazioni

## Procedure di utilizzo

## PRIMA DELL'UTILIZZO

- controllo della spina di alimentazione e del cavo
- vengono verificate le strutture per individuare potenziali pericoli di crollo

## **DURANTE L'UTILIZZO**

- il cavo di alimentazione non deve intralciare i passaggi
- durante le pause di lavoro staccare il collegamento elettrico

## DOPO L'UTILIZZO

- scollegare l'utensile e controllare il cavo di alimentazione

## Verifiche da attuare

#### **DURANTE L'UTILIZZO**

- gli addetti indossano cuffie o tappi auricolari

## Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Elettrocuzione nell'uso del martello elettrico (valutazione rischio: MEDIO)

Inalazione di polveri (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

Proiezione di schegge (valutazione rischio: BASSO)

Rumore nell'uso del martello elettrico/pneumatico (valutazione rischio: ALTO)

Vibrazioni nell'uso di attrezzi manuali (valutazione rischio: BASSO)

- 1. Elettrocuzione nell'uso del martello elettrico
- il martello elettrico è dotato di doppio isolamento
- il cavo è posto in modo da non interferire con la punta dell'attrezzo

- le operazioni vengono sospese in caso di surriscaldamento dell'attrezzo
- 2. Inalazione di polveri
- l'addetto utilizza apposite mascherine
- 3. Proiezione di schegge
- le maestranze utilizzano appositi occhiali
- 4. Rumore nell'uso del martello elettrico/pneumatico

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- la zona esposta a livello elevato di rumorosità è segnalata
- i non addetti ai lavori vengono allontanati
- le maestranze utilizzano cuffie o tappi auricolari
- vengono rispettate le ore di silenzio imposte da leggi o regolamenti
- 5. Vibrazioni nell'uso di attrezzi manuali
- l'attrezzo è dotato di impugnature in grado di ridurre le vibrazioni indotte
- l'addetto utilizza guanti in grado di ridurre l'effetto delle vibrazioni

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

- 1. Guanti antivibrazioni
- 2. Maschera monouso per polveri e fumi

## Martello manuale

Utensile manuale con testa in ferro e manico in legno

## Procedure di utilizzo

PRIMA DELL'UTILIZZO

- controllo che la testa del martello sia piatta e ben ancorata al manico

#### **DURANTE L'UTILIZZO**

- utilizzare appositi guanti

## Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Colpi alle mani nell'uso del martello (valutazione rischio: BASSO)

Proiezione di schegge nell'uso del martello manuale (valutazione rischio: MEDIO)

Rumore nell'uso del martello manuale (valutazione rischio: MEDIO)

- 1. Colpi alle mani nell'uso del martello
- l'operatore utilizza appositi quanti
- vengono utilizzati idonei paracolpi per punte e scalpelli
- 2. Proiezione di schegge nell'uso del martello manuale
- le maestranze utilizzano occhiali o maschere
- la testa del martello è mantenuta libera da parti deteriorate
- 3. Rumore nell'uso del martello manuale

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- in caso di uso prolungato le maestranze utilizzano tappi auricolari

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

## Pennello per pittori

## Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Danni al polso nell'uso del pennello (valutazione rischio: BASSO)

- 1. Danni al polso nell'uso del pennello
- le maestranze fanno uso di pennelli in buono stato e di pitture di qualità
- è applicata la turnazione dei lavoratori

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

#### Piccone manuale

Utensile manuale utilizzato negli scavi in terreno consistente o nelle demolizioni

## Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Colpi e lacerazioni nell'uso del piccone (valutazione rischio: MEDIO)

- 1. Colpi e lacerazioni nell'uso del piccone
- la maestranze operano tra loro a distanza minima di sicurezza

#### Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

#### Scala doppia

Attrezzo avente altezza inferiore a 5 mt composto da due scale collegate incernierate alla cima e collegate verso la base da tiranti

## Procedure di utilizzo

#### PRIMA DELL'UTILIZZO

- assicurarsi che l'appoggio sia piano, ovvero essere reso tale e non cedevole

## **DURANTE L'UTILIZZO**

- sulla scala deve trovarsi una sola persona per volta che non deve trasportare carichi eccessivi o comunque maggiori di quelli richiesti dal costruttore
- nel caso di spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala

#### DOPO L'UTILIZZO

- segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, tra cui: carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto, fessurazioni, pioli rotti, gioco fra gli incastri

## Verifiche da attuare

#### PRIMA DELL'UTILIZZO

- l'altezza non è maggiore di 5 mt
- è dotata di antisdruccioli

#### **DURANTE L'UTILIZZO**

- è provvista di tirante o equivalente

## Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Caduta dall'alto dalla scala doppia (valutazione rischio: MOLTO BASSO) Rottura dei pioli della scala (valutazione rischio: BASSO) Rovesciamento della scala doppia (valutazione rischio: ALTO)

- 1. Caduta dall'alto dalla scala doppia
- la scala è dotata di tirante
- la scala è posizionata su superficie non cedevole
- lo spostamento della scala avviene con operatore a terra
- l'operatore si limita ad ascendere non oltre il penultimo scalino
- 2. Rottura dei pioli della scala
- i pioli sono incastrati nei montanti
- è fatto divieto di utilizzare pioli artigianali
- 3. Rovesciamento della scala doppia
- la scala è posizionata su superficie non cedevole
- l'operatore si limita ad ascendere non oltre il penultimo scalino
- la scala ha altezza inferiore a 5 mt

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

#### Scala semplice portatile

Attrezzo utilizzato per superare modesti dislivelli

#### Procedure di utilizzo

#### PRIMA DELL'UTILIZZO

- la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari a 1/4 della propria lunghezza (angolo di inclinazione pari a 75°)
- il luogo dove viene installata la scala deve essere lontano da passaggi e sgombro da eventuali materiali.

## **DURANTE L'UTILIZZO**

- sulla scala deve trovarsi una sola persona per volta che non deve trasportare carichi eccessivi o comunque maggiori di quelli richiesti dal costruttore
- evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di accesso
- durante l'esecuzione dei lavori una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

### DOPO L'UTILIZZO

- segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, tra cui: carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto, fessurazioni, pioli rotti, gioco fra gli incastri
- provvedere periodicamente alla manutenzione necessaria controllando lo stato di conservazione delle scale
- conservare le scale non utilizzate, possibilmente sospese ad appositi ganci, in luoghi riparati dalle intemperie.

## Verifiche da attuare

### PRIMA DELL'UTILIZZO

- è dotata di antisdruccioli
- è dotata di ganci di trattenuta

#### **DURANTE L'UTILIZZO**

- sporge di almeno un mt oltre il piano di arrivo

## Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Caduta dall'alto nell'uso di scale (valutazione rischio: ALTO)

Caduta di materiali dall'alto nell'uso di scale (valutazione rischio: MEDIO)

Rottura dei pioli della scala (valutazione rischio: BASSO)

- 1. Caduta dall'alto nell'uso di scale
- la scala dista dalla verticale di appoggio di una misura pari a 1/4 della propria lunghezza (angolo di inclinazione pari a 75°)
- su terreno cedevole, i piedi sono appoggiati su un'unica tavola di ripartizione
- la scala supera di almeno un mt il piano di accesso
- la scala è legata superiormente o tenuta ferma da personale a terra
- sulla scala transita una sola persona per volta e non trasporta carichi eccessivi o comunque maggiori di quelli richiesti dal costruttore
- negli spostamenti laterali nessun lavoratore si trova sulla scala
- la scala viene utilizzata per superare dislivelli e non per eseguire intere lavorazioni
- 2. Caduta di materiali dall'alto nell'uso di scale
- gli attrezzi sono tenuti in apposita tasca legata alla vita
- 3. Rottura dei pioli della scala
- i pioli sono incastrati nei montanti
- è fatto divieto di utilizzare pioli artigianali

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

## Trapano elettrico

Utensile elettrico utilizzato per eseguire piccoli fori

## Procedure di utilizzo

## PRIMA DELL'UTILIZZO

- controllo dell'isolamento della spina di alimentazione e dei cavi
- verifica del fissaggio della punta affinché sia regolare

## **DURANTE L'UTILIZZO**

- il lavoro deve essere eseguito in condizioni di stabilità

### DOPO L'UTILIZZO

- scollegare l'utensile

## Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Contatto con linee elettriche sotto traccia nell'uso del trapano elettrico (valutazione rischio: MEDIO)

Elettrocuzione nell'uso del trapano elettrico (valutazione rischio: BASSO)

Inalazione di polveri (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

Lacerazioni agli arti nell'uso del trapano elettrico (valutazione rischio: ALTO)

Rumore nell'uso del trapano elettrico (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

1. Contatto con linee elettriche sotto traccia nell'uso del trapano elettrico

- prima dell'inizio dei lavori vengono verificate la presenza di tubi
- prima dell'inizio dei lavori viene disattivata la linea in vicinanza del punti di intervento
- 2. Elettrocuzione nell'uso del trapano elettrico
- il trapano è dotato di doppio isolamento
- 3. Inalazione di polveri
- l'addetto utilizza apposite mascherine
- 4. Lacerazioni agli arti nell'uso del trapano elettrico
- la punta non è consumata ed è fissata in modo regolare
- si evita di esercitare eccessiva pressione sull'attrezzo
- l'addetto utilizza guanti antitaglio
- 5. Rumore nell'uso del trapano elettrico

Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti

- nei lavori prolungati viene eseguita la turnazione degli operai
- gli altri lavoratori vengono allontanati dalla zona di intervento
- le maestranze utilizzano apposite cuffie e tappi auricolari

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Maschera monouso per polveri e fumi

### Utensili manuali per lavori elettrici

Utensili vari per elettricista quali pinze isolanti e cacciavite

### Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Elettrocuzione per mancanza di isolamento (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

- 1. Elettrocuzione per mancanza di isolamento
- gli utensili sono provvisti di isolamento
- gli utensili non vengono utilizzati se bagnati
- in presenza di deterioramento dell'isolamento l'attrezzo viene sostituito

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

- 1. Guanti dielettrici
- 2. Scarpe isolanti

# Utensili manuali vari

Utensili manuali vari quali cacciaviti, pinze, tenaglie

### Procedure di utilizzo

# PRIMA DELL'UTILIZZO

- selezionare il tipo di utensile adatto all'impiego
- verificare che l'utensile non sia deteriorato

### **DURANTE L'UTILIZZO**

- l'utensile non deve essere utilizzato in maniera impropria
- l'utensile deve essere ben impugnato
- gli utensili di piccola taglia devono essere riposti in appositi contenitori

#### DOPO L'UTILIZZO

- pulire bene l'utensile
- controllare lo stato d'uso dell'utensile

# Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali (valutazione rischio: MEDIO)

- 1. Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali
- l'addetto utilizza appositi guanti antitaglio

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

### 12. MODALITA' GESTIONE MACCHINARI

E' previsto l'uso dei seguenti macchinari:

- 1. Autocarro
- 2. Autogrù
- 3. Betoniera a bicchiere
- 4. Piattaforma aerea su autocarro

## **Autocarro**

Autocarro con cassone ribaltabile per il trasporto di materiali

## Procedure di utilizzo

### PRIMA DELL'UTILIZZO

- verificare le protezioni degli organi in movimento, delle luci e del girofaro

## **DURANTE L'UTILIZZO**

- in prossimità di posti di lavoro transitare a passo d'uomo ed adeguare la velocità entro i limiti stabiliti in cantiere

### DOPO L'UTILIZZO

- cura del mezzo con pulizia accurata, degli organi di scarico e degli organi di comando
- eseguire la manutenzione e revisione dei freni e dei pneumatici
- segnalare eventuali anomalie

### Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Caduta di materiale dal cassone del mezzo (valutazione rischio: BASSO) Inalazioni di fumi di scarico (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

Incendio del mezzo (valutazione rischio: BASSO)

Investimento da parte del mezzo (valutazione rischio: ALTO) Ribaltamento dell'autocarro (valutazione rischio: MEDIO)

Rumore nell'uso del mezzo (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

1. Caduta di materiale dal cassone del mezzo

Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti

- al termine del carico le sponde vengono chiuse
- il materiale sfuso non deve superare le sponde
- 2. Inalazioni di fumi di scarico

Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti

- dirigere, con opportuni tubi o barriere, i fumi lontano dalle maestranze
- 3. Incendio del mezzo
- l'operazione di rifornimento è eseguita a motore spento ed è vietato fumare
- 4. Investimento da parte del mezzo

Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti

- prima dell'utilizzo vengono verificati i freni e il girofaro
- un operatore a terra, ad adeguata distanza, guida le operazioni di retromarcia
- le zone di passaggio dell'automezzo hanno un franco di 70 cm
- l'automezzo, in presenza di persone, procede a passo d'uomo
- nessuno transita nella zona di manovra dell'automezzo
- 5. Ribaltamento dell'autocarro
- lungo i percorsi vengono verificate le pendenze, la presenza di buche profonde e la portanza
- l'autocarro si mantiene ad una distanza adeguata dai bordi degli scavi
- in forte pendenza non utilizzare il ribaltabile
- il carico deve essere posizionato e, se necessita, fissato in modo da non subire spostamenti
- 6. Rumore nell'uso del mezzo

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- le maestranze utilizzano tappi auricolari o cuffie

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

## <u>Autogrù</u>

Gru montata su autocarro utilizzata per il sollevamento di grossi pesi. Dispone di braccio estensibile e cavi per il sollevamento del materiale

### Misure organizzative

La zona di manovra è opportunamente delimitata. Appositi cartelli segnalano la zona

### Procedure di utilizzo

### PRIMA DELL'UTILIZZO

- controllo della funzionalità dei comandi e della zona di manovra

#### **DURANTE L'UTILIZZO**

- eventuali situazioni pericolose e malfunzionamenti devono essere subito segnalati
- attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre e preavvisarne l'inizio con segnalazione acustica

#### DOPO L'UTILIZZO

- le operazioni di manutenzione devono essere svolte a motori spenti
- non lasciare carichi sospesi
- raccogliere il braccio telescopico azionando il freno di stazionamento per posizionare correttamente la macchina

## Verifiche da attuare

### PRIMA DELL'UTILIZZO

- la zona di lavoro è delimitata

### Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Colpi e schiacciamento causati dal carico dell'autogrù (valutazione rischio: MEDIO) Contatto con linee elettriche nell'uso dell'autogrù (valutazione rischio: MEDIO) Inalazioni di fumi di scarico (valutazione rischio: MOLTO BASSO) Investimento da parte del mezzo (valutazione rischio: ALTO) Ribaltamento dell'autogrù (valutazione rischio: MEDIO) Rumore nell'uso del mezzo (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

1. Colpi e schiacciamento causati dal carico dell'autogrù

Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti

- prima dell'innalzamento del carico, le funi sono in posizione verticale
- le funi sono controllate periodicamente
- il carico è attaccato in modo bilanciato
- vengono rispettati i carichi massimi ammissibili
- prima dell'innalzamento viene dato avviso acustico
- nella zona di carico, durante la fase di carico/scarico, non sono presenti persone
- 2. Contatto con linee elettriche nell'uso dell'autogrù
- le linee elettriche vengono disattivate prima dell'inizio dei lavori
- 3. Inalazioni di fumi di scarico

Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti

- dirigere, con opportuni tubi o barriere, i fumi lontano dalle maestranze
- 4. Investimento da parte del mezzo

Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti

- prima dell'utilizzo vengono verificati i freni e il girofaro
- un operatore a terra, ad adeguata distanza, guida le operazioni di retromarcia
- le zone di passaggio dell'automezzo hanno un franco di 70 cm
- l'automezzo, in presenza di persone, procede a passo d'uomo
- nessuno transita nella zona di manovra dell'automezzo
- 5. Ribaltamento dell'autogrù
- lungo i percorsi vengono verificate le pendenze, la presenza di buche profonde e la portanza
- l'autogrù si mantiene ad una distanza adequata dai bordi degli scavi
- utilizzare apposite piastre ripartitrici del carico
- le funi prima del sollevamento sono in posizione verticale
- 6. Rumore nell'uso del mezzo

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- le maestranze utilizzano tappi auricolari o cuffie

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

### Betoniera a bicchiere

Macchina composta da un bicchiere mescolante, manovrabile da volante, con capacità in genere di circa 250 kg utilizzata per la produzione del calcestruzzo in loco

## Procedure di utilizzo

# PRIMA DELL'UTILIZZO

- controllo dei dispositivi d'arresto di emergenza e dei collegamenti elettrici e di terra

#### **DURANTE L'UTILIZZO**

- le protezioni non devono essere manomesse o modificate

### DOPO L'UTILIZZO

- curare la lubrificazione e la pulizia delle macchine e mantenerle in buona efficienza
- togliere tensione all'interruttore generale e ai singoli comandi

# Verifiche da attuare

## PRIMA DELL'UTILIZZO

- è collegata all'impianto di terra
- è dotata di carter protettivo
- il volante ha raggi accecati
- il pedale di sgancio è protetto
- è dotata di interruttore contro il riavviamento spontaneo
- è realizzata una tettoia se sosta sotto zone con caduta di materiali dall'alto

# Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Avvio spontaneo della betoniera (valutazione rischio: BASSO)

Caduta di materiali dall'alto (valutazione rischio: MEDIO)

Cesoiamento causato dalle razze del volante (valutazione rischio: BASSO)

Colpi e impatti da parte del bicchiere della betoniera (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

Contatto con gli organi in movimento della betoniera (valutazione rischio: MEDIO) Danni spino dorsali nel caricamento della betoniera (valutazione rischio: MEDIO)

Elettrocuzione nell'uso del mezzo (valutazione rischio: BASSO)

Dermatosi per contatto con il cemento (valutazione rischio: BASSO) Rumore nell'uso della betoniera a bicchiere (valutazione rischio: MEDIO)

- 1. Avvio spontaneo della betoniera
- la betoniera è dotata di dispositivo conto l'avviamento spontaneo
- i pulsanti sono incassati nella pulsantiera
- 2. Caduta di materiali dall'alto
- nel caso in cui il mezzo sia installato sotto luoghi di lavoro, sarà realizzata idonea tettoia
- le maestranze indossano elmetto di protezione
- 3. Cesoiamento causato dalle razze del volante
- il volante dispone di raggi accecati

- 4. Colpi e impatti da parte del bicchiere della betoniera
- il pedale di sblocco è munito di protezione
- 5. Contatto con gli organi in movimento della betoniera
- lo sportello del vano motore dispone di chiusura a chiave
- la corona del bicchiere è protetta da apposito carter
- la pulizia interna del bicchiere è effettuata a betoniera spenta
- gli operatori non indossano indumenti che possono impigliarsi
- durante l'uso gli elementi di protezione non sono disattivati o rimossi
- 6. Danni spino dorsali nel caricamento della betoniera
- i sacchi di cemento vengono tagliati in due metà
- i lavoratori vengono formati e informati sull'uso del badile
- 7. Elettrocuzione nell'uso del mezzo
- l'attrezzo è collegato all'impianto di terra e l'impianto di alimentazione è dotato di salvavita
- i cavi di alimentazione hanno resistenza alla penetrazione ip 44
- 8. Dermatosi per contatto con il cemento
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale
- 9. Rumore nell'uso della betoniera a bicchiere

Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti

- la betoniera è in funzione per il tempo strettamente necessario
- gli operatori utilizzano tappi auricolari

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

### Piattaforma aerea su autocarro

Piattaforma utilizzata per lavori in altezza

### Procedure di utilizzo

#### PRIMA DELL'UTILIZZO

- verificare i dispositivi di sicurezza degli organi in movimento, delle luci e del girofaro
- verificare i percorsi

#### **DURANTE L'UTILIZZO**

- in prossimità di posti di lavoro transitare a passo d'uomo ed adeguare la velocità entro i limiti stabiliti in cantiere

### DOPO L'UTILIZZO

- cura del mezzo con pulizia accurata, degli organi di scarico e degli organi di comando

## Verifiche da attuare

### PRIMA DELL'UTILIZZO

- la zona di lavoro è delimitata

### Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Caduta dall'alto da mezzi autosollevanti (valutazione rischio: MEDIO)

Caduta di materiali dall'alto della piattaforma aerea (valutazione rischio: MEDIO)

Contatto con persone nell'uso della piattaforma aerea (valutazione rischio: MOLTO BASSO) Contatto della piattaforma aerea con linee elettriche (valutazione rischio: MOLTO BASSO) Crollo improvviso della torretta (valutazione rischio: MOLTO BASSO) Inalazioni di fumi nell'uso della piattaforma aerea (valutazione rischio: MOLTO BASSO) Incidenti della piattaforma aerea con altri mezzi (valutazione rischio: MEDIO) Ribaltamento della piattaforma aerea (valutazione rischio: MEDIO)

- 1. Caduta dall'alto da mezzi autosollevanti
- il mezzo dispone di parapetto regolamentare
- 2. Caduta di materiali dall'alto della piattaforma aerea

Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti

- nessuna persona si trova nel raggio di azione della piattaforma
- le maestranze indossano elmetto protettivo
- 3. Contatto con persone nell'uso della piattaforma aerea
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo
- 4. Contatto della piattaforma aerea con linee elettriche
- la torretta non opera a distanza inferiore ai 5 mt
- la torretta è realizzata in vetroresina
- 5. Crollo improvviso della torretta
- la piattaforma è dotata di pompa supplementare per la discesa di emergenza
- 6. Inalazioni di fumi nell'uso della piattaforma aerea

Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti

- la piattaforma è posizionata in modo da non dirigere i fumi verso i lavoratori
- 7. Incidenti della piattaforma aerea con altri mezzi

Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti

- la zona di intervento è idoneamente segnalata
- 8. Ribaltamento della piattaforma aerea

Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti

- la piattaforma è dotata di dispositivi di blocco per mancanza di stabilizzatori
- la piattaforma è dotata di bolla per il posizionamento in piano del mezzo
- prima del posizionamento vengono verificati i luoghi di intervento

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

### 13. MODALITA' GESTIONE SOSTANZE

E' previsto l'uso delle seguenti sostanze pericolose:

- 1. Adesivo universale acrilico
- 2. Antiruggine o primer
- 3. Bitume da stendere a caldo
- 4. Cemento
- 5. Guaina bitumosa
- 6. Intonaco traspirante

- 7. Liquido impermeabilizzante in resina acrilica
- 8. Malta autolivellante per pavimenti
- 9. Pittura colorata all'acqua per interni
- 10. Sigillante siliconico
- 11. Trattamento idrorepellente a base siliconica
- 12. Vernice per metalli

## Adesivo universale acrilico

Adesivo a base acrilica idoneo per incollare e fissare molteplici tipologie di materiale.

## Procedure di utilizzo

Evitare il contatto diretto con la pelle. Nel caso sciacquare con abbondante acqua. Non disperdere nell'ambiente i contenitori vuoti.

# Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

- 1. Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti
- le maestranze fanno uso di appositi guanti e occhiali
- i locali vengono costantemente aerati

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

### Antiruggine o primer

Mano di fondo antiruggine monocomponente, a base di fosfato di zinco, con un basso tenore di solventi, a rapido essiccamento, priva di piombo.

## Procedure di utilizzo

Durante l'applicazione è vietato fumare e si devono assolutamente evitare scintille e fiamme libere.

In caso di verniciature in locali di scarsa cubatura, fossati, pozzi, etc. si deve provvedere ad una adeguata ventilazione. I solventi sono più pesanti dell'aria e si portano verso il basso, perciò il lavoro va eseguito procedendo dal basso verso l'alto. E' consigliato l'uso di guanti e occhiali. In caso di accidentale contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua. In caso di ingestione ricorrere alle cure mediche.

## Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti (valutazione rischio: MOLTO BASSO) Incendio nell'uso di prodotti infiammabili (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

- 1. Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti
- le maestranze fanno uso di appositi guanti e occhiali
- i locali vengono costantemente aerati
- 2. Incendio nell'uso di prodotti infiammabili

Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti

- i prodotti sono custoditi in locali chiusi
- in vicinanza non vengono utilizzate fiamme libere ne vengono utilizzati strumenti in grado di produrre calore o scintille
- è fatto divieto di fumare

### Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Maschera monouso per polveri e fumi

## Bitume da stendere a caldo

## Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Contatto con bitume (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

1. Contatto con bitume

Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti

- le maestranze fanno uso di appositi guanti, tute e occhiali
- la zona è inibita ai non addetti
- in caso di contatto con la pelle, la zona viene lavata con acqua e appositi saponi

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

- 1. Guanti in gomma antiacidi e solventi
- 2. Maschera monouso con valvola per polveri e fumi

## **Cemento**

## Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Dermatosi per contatto con il cemento (valutazione rischio: BASSO) Inalazione di polveri di cemento durante l'impasto (valutazione rischio: BASSO)

- 1. Dermatosi per contatto con il cemento
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale
- 2. Inalazione di polveri di cemento durante l'impasto
- le maestranze evitano lo scuotimento dei sacchi di cemento

# Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

## **Guaina bitumosa**

## Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Contatto con bitume (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

1. Contatto con bitume

Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti

- le maestranze fanno uso di appositi guanti, tute e occhiali
- la zona è inibita ai non addetti
- in caso di contatto con la pelle, la zona viene lavata con acqua e appositi saponi

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

### Intonaco traspirante

Intonaco monocomponente ad alta traspirabilità contenente agenti porogeni.

### Procedure di utilizzo

Prodotto senza tossicità particolare.

Si consiglia comunque di proteggere occhi e mani. Nel caso di contatto accidentale con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare il medico.

## Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

- 1. Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti
- le maestranze fanno uso di appositi guanti e occhiali
- i locali vengono costantemente aerati

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

## Liquido impermeabilizzante in resina acrilica

Prodotto a base di resina acrilica in emulsione acquosa, in grado di formare una pellicola flessibile, impermeabile, utilizzato per l'impermeabilizzazione di superfici piane o inclinate.

### Procedure di utilizzo

La presenza della soluzione acquosa in luogo di solventi rende il prodotto non tossico.

### Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Contatto con sostanze nocive (valutazione rischio: MOLTO BASSO) Inquinamento falde per uso di additivi (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

- 1. Contatto con sostanze nocive
- i prodotti sono applicati utilizzando pennelli e spazzole
- le maestranze utilizzano appositi guanti
- 2. Inquinamento falde per uso di additivi
- i contenitori vuoti sono smaltiti in modo regolare
- il prodotto non viene a contatto con canalizzazioni o corsi d'acqua o falde freatiche

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

### Malta autolivellante per pavimenti

Malta cementizia monocomponente a consistenza fluida autolivellante a rapido indurimento.

#### Procedure di utilizzo

Prodotto senza tossicità specifica.

Si consiglia comunque di proteggere occhi e mani. Nel caso di contatto con la pelle o gli occhi lavare abbondantemente con acqua.

# Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

- 1. Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti
- le maestranze fanno uso di appositi quanti e occhiali
- i locali vengono costantemente aerati

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

## Pittura colorata all'acqua per interni

Idropittura monocomponente contenente minerale e resina acril-siliconica, particolarmente indicata per la verniciatura traspirante.

# Procedure di utilizzo

Prodotto a bassa tossicità. Proteggere comunque gli occhi e le mani.

## Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

- 1. Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti
- le maestranze fanno uso di appositi guanti e occhiali
- i locali vengono costantemente aerati

### Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

### Sigillante siliconico

Sigillante elastico a base di resina siliconica, a reticolazione acetica, contenente specifici additivi atti a prevenire la formazione di muffa.

## Procedure di utilizzo

Evitare il contatto con mucose e pelle: usare guanti per evitare locali irritazioni in soggetti particolarmente predisposti.

### Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

- 1. Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti
- le maestranze fanno uso di appositi guanti e occhiali
- i locali vengono costantemente aerati

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti in gomma antiacidi e solventi

### Trattamento idrorepellente a base siliconica

Prodotto a base di siliconi in solvente incolore, utilizzato in genere per la protezione delle strutture verticali contro l'azione della pioggia battente.

## Procedure di utilizzo

La presenza in questi prodotti di solventi ed altre sostanze possono avere un effetto infiammatorio. Nel caso di applicazione in locali chiusi e di modesta cubatura, assicurare una idonea aerazione ed in generale osservare tutte le consuete norme che regolano la manipolazione e l'uso di sostanze contenenti solventi.

## Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

- 1. Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti
- le maestranze fanno uso di appositi quanti e occhiali
- i locali vengono costantemente aerati

## Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Guanti in gomma antiacidi e solventi

## Vernice per metalli

Vernice a base di una combinazione di PVC e resine acriliche.

## Procedure di utilizzo

Il prodotto è da considerarsi infiammabile pertanto va tenuto lontano da fonti di calore. In caso di applicazione in locali di modica cubatura, fossati, pozzi, etc. si deve assicurare un'adeguata aerazione. I solventi sono più pesanti dell'aria perciò il lavoro va eseguito procedendo dal basso verso l'alto.

# Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti (valutazione rischio: MOLTO BASSO) Incendio nell'uso di prodotti infiammabili (valutazione rischio: MOLTO BASSO)

- 1. Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti
- le maestranze fanno uso di appositi guanti e occhiali
- i locali vengono costantemente aerati
- 2. Incendio nell'uso di prodotti infiammabili

Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti

- i prodotti sono custoditi in locali chiusi
- in vicinanza non vengono utilizzate fiamme libere ne vengono utilizzati strumenti in grado di produrre calore o scintille
- è fatto divieto di fumare

# Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Maschera monouso per polveri e fumi

# Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati.

1. Maschera monouso per polveri e fumi

#### Elenco dei DPI

Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i guanti di uso generale (dpi standard). E' inoltre previsto l'uso dei seguenti dispositivi di protezione individuale:

- 1. Cintura di sicurezza
- 2. Gambali antitaglio
- 3. Grembiale per saldature
- 4. Guanti antitaglio in pelle
- 5. Guanti dielettrici
- 6. Maschera monouso con valvola per polveri e fumi
- 7. Maschera monouso per polveri e fumi
- 8. Maschera per saldatura
- 9. Occhiali in policarbonato
- 10. Scarpe isolanti
- 11. Semimaschera contro gas e vapori organici
- 12. Sovrapantaloni antitaglio
- 13. Tuta ad alta visibilità

#### Cintura di sicurezza

Cinture di sicurezza con bretelle e fasce gluteali, con fune di trattenuta e dispositivo di assorbimento di energia.

### Gambali antitaglio

Gambali in gomma naturale multistrato con suola antisdrucciolo e protezione antitaglio sulla tibia e sul metatarso.

## Grembiale per saldature

Grembiale in pelle crosta per saldatura.

## Guanti antitaglio in pelle

Guanti antitaglio in pelle fiore con rinforzo sul palme.

#### Guanti dielettrici

Guanti isolanti per lavori su parti in tensione (da utilizzarsi per tensioni inferiori alle massime supportate).

### Maschera monouso con valvola per polveri e fumi

Mascherina monouso per polveri a bassa nocività e fumi, dotata di valvola che facilita l'espirazione. Classe di protezione FFP2S.

# Maschera monouso per polveri e fumi

Mascherina monouso per polveri a bassa nocività e fumi, classe di protezione FFP2S.

### Maschera per saldatura

Maschera in PVC con visiera in vetro temperato DIN 6 o IR/UV5, con adattatori per essere attaccata all'elmetto.

# Occhiali in policarbonato

Occhiali in policarbonato con schermi laterali adatto in presenza di polveri, schizzi e getti.

#### Scarpe isolanti

Scarpe con suola imperforabile e isolante.

# Semimaschera contro gas e vapori organici

Maschera a struttura integrata che consente di combinare più filtri in funzione della protezione che si desidera attuare. Adatta per l'intercettazione di polveri, gas e vapori organici e non organici. Classe di protezione FFABEK1P2SL.

#### Sovrapantaloni antitaglio

Realizzati con un tessuto imbottito con fibre sintetiche, disposte con una particolare stratificazione che arresta il movimento della lama nel momento del contatto.

### Tuta ad alta visibilità

Tuta in poliestere e cotone di colore arancio, con bande rifrangenti.